



# REGOLA

DELLA

VEN. ARCHICONFRATERNITA
DEL SANTISSIMO

# CUORE DI GESU'

ERETTA IN ROMA L'ANNO 1729.

AD EFFETTO DI PREGARE IDDIO, CHE CI LIBERI DAGLI ACCIDENTI APOPLETICI, E MORTI IMPROVVISE.

#### **OUINTA EDIZIONE**

Nella quale sono state poste ai rispettivi capitoli le riforme, e le ampliazioni risolute, e superiormente approvate a forma del Cap. XVIII. della Regola, già pubblicate coll'appendice nell'Anne 1844.



ROMA MDCCCXLVIII.

PRESSO GIOVANNI FERRETPI

Con Permesso

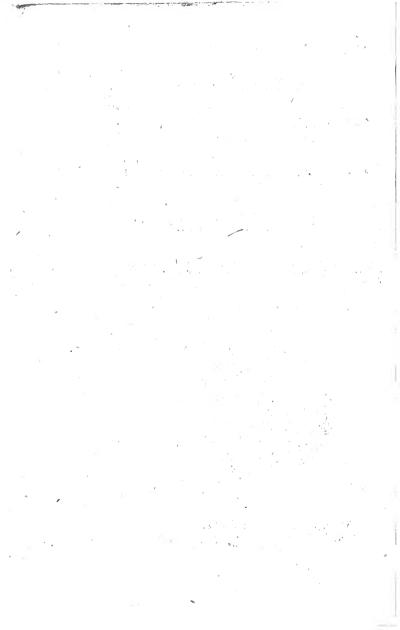

#### CEEMENS PAPA XIE.

### Ad perpetuam rei memoriam ..

Cum, sicut accepimus, in Ecclesia Sancti Theodori de Urbe prope Forum Boarium, una pia, et devota utriusquesexus Christifidelium Confraternitas sub titulo Sauctissimi Cordis Christi ( non tamen pro hominibus unius specialis. artis ) canonice erecta, seu erigenda existat, cujus Confratres, et Consorores quamplurima pietatis, et charitatis. opera exercere consueverunt, seu intendunt; Nos , at Confraternitas hujusmodi majora in dies suscipiat incremento, de omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petris, etc Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui dictam Confraternitatem im posterum ingredientur, die primo eorum ingressus, si vero poenitentes, et confessi sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, plenariam; ac tam descriptis, quanu pro tempore describendis in dieta Confraternitate Confratribus, et Consororibus, in cujuslibet corum mortis articuslo, si vere quoque poenitentes, et confessi, ao sacra Communione refecti. vel quatenus id facere nequiverint, saltemi contriti, nomen Jesu ore, si petuerint, sin minus corde devote invocaverint etiam plenariam; nec non eiscem nune. et pro tempore existentibus dictae Confraternitatis Confratribus, et Consororibus etiani vere poenitentibus, et confes. sis, ac sacra Communione refectis, qui praesatae Confraternitatis Ecclesiam, seu Cappellam, vel Oratorium, die fe sto principali dictae Confraternitatis per cosdem Confrata. semel tantum eligendo, et a dilecto filio nostro in eaden, Urbe Vicario in spiritualibus generali approban., a primis-Vesperis, usque ad occasum Solis diei hujusmodi singulis annis devote visitaverint, et ibi pro Christianorum, Rrincipum concordia, haeresum extirpatione, ac sanotae Matriss Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint; plenariam similiter omnium peccatorum suorum indulgentiam.

dum elapsum duratura concessa fuerint, praesentes nullae sint, utque, si dicta Confraternitas alicui Archiconfraterni-

tati aggregata jam sit. vel inposterum aggregetur, aut quavis alia ratione uniatur, vel etiam quomodolibet instituatur, priores et quaevis aliae litterae Apostolicae ilk nullatenus suffragentur, sed ex tunc eo ipso nullae sint. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub Aunulo Piscatoris die XXVIII. Februarii MDCCXXXII. Pontificatus nostri anno Secundo.

F. Cardinalis Oliverius.

Fr. JO. ANTONIUS Tit. S. Martini in Montibus
S. R. E. Presbyter Card GUADAGNI
Ss. D. N. Papae Vicarius Generalis,
Judex Ordinarius etc.

Lublicentur Confratribus, et Consororibus praedictae Confraternitatis Sauctissimi Cordis Christi, omnes, et singulae hae Indulgentiae in superioribus Litteris Apostolicis ei concessae, et cum a praesatis Confratribus pro die sesto principali dictae Confrateraitatis electa sit feria sexta post Octavam sanctissimi Corporis Christi, qua die celebratur in quamplurimis Ecclesiis Festum dicti Sanctissimi Cordis. necnon ab fisdem electi fuerint sequentes quatuor dies. nempe trigesima Januarii, qua celebratur festivitas B. Hyacinthae Marescotti , necnon decimaseptima Junii, qua celebratur Festum S. Raynerii, insuper 4. Novembris omnibus Sunctis dicata et VIII Decembris, qua celebratur Conceptio Immaculata B. Mariae Virginis, omnes praememoratas electiones vigore facultatis Nobis, ut supra, concessae pro consequenda Indulgentia plenaria approbamus, Datum Romae hac die 26. Martii 1732.

F. J. A. Card. Vicarius.

N. A. Can. Cuggio Secretarius.

### Ad perpetuam rei memoriam.

Cum Nos nuper per quasdam nostras in simili forma Brewis die XXVIII. Februarii proxime praeteriti expeditas Litteras Confraternitati, sub denominatione Sanctissimi Cordis Christi in Ecclesia S Theodori de Urbe prope Foram Boarium sitae canonice erectae, et institutae, ejusque Confratribus nonnullas Indulgentias, ac peccatorum relaxationes sub certis modo, et forma tunc expressis perpetuo concesserimus, et alias prout in eisdem Litteris, quarum tenorem praesentibus pro expresso haberi volumus, uberius, continetur. Et sicut pro parte dilectorum filiorum Officialium, et Confratrum dictae Confraternitatis Nobis subinde expositum fuit, ipsi Confraternitatem ejusmodi Archiconfraternitatis titulo decorari plurimum desiderent: Nobis propterea humiliter supplicari fecerunt, ut sibi in praemissis opportune providere, et, ut infra, indulgere de beniguitate Apostolica dignaremur. Nos igitur ipsos exponentes specialibus favoribus, et gratiis prosequi volentes, et corum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, Censuris, et poenis a Jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, et absolutas fore censentes , hujusmodi supplicationibus inclinati , Confraternitatem praesatam in Archiconfraternitatem, cum cmnibus, et singulis praerogativis, juribus, honoribus, et praceminentiis solitis, et consuetis. auctoritate praesata tenore praesentiam, sine cujusquam praejudicio, perpetuo pariter erigimus, et instituimus: Ac insuper Archiconfraternitatis sic erectae Officialibus, et Confratribus praesentibus, et faturis, at ipsi alias quascumque Confraternitates ejusdem Instituti extra Urbem praedictam ubique locorum existentium eidem Archiconfrater-

nitali. servata tamen forma Constitutionis ree mem. Clementis PP. VIII. Praedecessoris nostri desuper aeditae aggregare, illisque omnes . et singulas Indulgentias , et peccutorum Remissiones, ac poenitentiarum relaxationes ipsi Confraternitati sic in Archiconfraternitatem a Nobis erectae, Nobis concessas communicare libere, et licite possint, et valenut, auctoritate, et tenore praefatis similiter perpetue concedimus, et indulgemus. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac illis, ad quos spectat, et pro te npore, quandocumque spectabit, in omnibus, et per omnia plenissime. suffragari, sieque in praemissis per quoscumque Judices Ordinarios, et Delegatos, etiam Gausarum Palatii Apostolici Auditores judicari, et de înfri debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari Non obstantibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, et quatenus opus sit , supradictae Confraternitatis , aliisve quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque Indaltis, et Litteris Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet coucessis, confirmatis, et innovatis. Quibus omnibus, et singulis illorum tenores praesentibus pro plene, et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque. Datum Romaeapud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die VII. Martii MDCCXXXII. Pentificatus Nostri Anno Secundo.

#### CLEMEN PAPA XII.

Adfituram rei memoriam.

rum, sicut accepimus, in hac Alma Urbe nostra pie insti-Atutum sit, ut quatuor Confratres Archiconfraternitatis sub titulo Sacri Cordis Jesu in Ecclesia Sancti Theodori de eadem Urbe canonice, ut asseritur, erectae, duo quidem mane, religui vero duo post meridiem suscipiant Of icium feria sexta cujuslibet hebdomadae, si ab aliquo festo non sit impedita, si vero sit impedita ad alium diem dilecti filii Prioris nunc, et pro tempore existentis dictae Archiconfraternitatis benevisum quocumque tempore sive in Hyeme inhorrescente pluvia, ac caeno, aut in aestivis calo. . ribus Sacco, et sune induti. nudis pedibus, facieque contecta eleemosynas colligendi, quae egenis familiis quolibet mense distribuntur: Hinc est, quod Nos eorumdem Confeatrum pietatem spiritualium gratiarum, quarum Dispensatores a Domino constituti sumus, elargitione consovere, atque incitare cupientes, eisdem Confratribus praesentibus, el suturis, si vere poenitentes, et confessi in una ex dictis feriis sextis cujuslibet Mensis per unumquemque ex dictis Confratribus ad sui libitum eligenda Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, ac pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, ac Sanctae Matris Reclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint plenariam semel dumtaxat quolibet anno omnium peccatorum suorum Indulgentiam, et remissionem misericorditer in Domino concedimus: Insuper eisdem Confratribus vere pariter poenitentibus, et consessis, ac sacra Communione resectis in reliquis feriis sextis totius anni praemissa peragentibus. ut praefertur, orantibus, septem annos, et tutidem quadragenas de injunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Praeseatibus perpetuis futuris temporibus valituris. Datum Romae apul Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XII Junii MD ICXXXVI. Partificatus Nostri Ama Sexto. F. Cardinalis Oliverius.

La divozione al divotissimo Cuore di Gesà Cristo è cost antica, che senza dubbio possiamo asserire, mascesse ella nel euore de' Fedeli, quando Gesù medesimo venne fra noi a nascere qui in terra. Ce ne danno testimonianza irrefragabile i due Santi Apostoli Giovanni, e Tommaso; quegli riposando sul petto del Redentore acquistò colla purità dell' anima un' incendio di amore celeste, e questi toccando il di lui Sagro Costato si espresse in tenerezze di affetti: Dominus meus, et Deus meus. Ne sono piene anche le Storie Sagre; e le Vite delle Anime più fervorose altro non ci accennano, che una simile divozione. Il Santo Abate di Chiaravalle Bernardo non sapen staccarsi coll' affetto dai forami di questa mistica pietra: O quam bonum, et quam jucundum habitarein Corde hoc, bonns the saurus; bona Margarita Cor tuum bone Jesu. Il Santo Patriarca di Venezia Lorenzo ci contesta una immensità di pregj tutti a noi derivati da questa apertura di Paradiso: Intus est latitudo immensa, deliciae inaestimabiles, et odoramenta, per quae interiores animae sensus reparantur, ac pacatissima quies. Di Santa Chiara osserval' Autore delle sue gesta, che: Nullo non die Cor Christi salutabat, ae venerabatur, quo in pietatis exercitio non modicis voluptatibus perfundebatur; E nel fine delsecoloscorso la Ven: M. Suor Margarita Maria d' Alacoque Religiosa della Visitazione, rimase talmente accesa di questo Divino Amore, che oltrel' aver ricevute più , è più grazie dal Cielo , venne dichiarata la diletta discepola di Gesù, e del di lui Sagratissimo Cuore. Non è dunque meraviglia, che un' esercizio così santo, ed affettuoso siasi con gran fervore dilutato ne' Regni della Francia, della Polonia, delle Indie, della Cina; numerandosi dall'anno 1694, sino al presente mille, e più Confraternite, che militano sotto questo Sagro titolo, oltre a sessanta aggregate alla nostra di Roma; moltissime Chiese, che ne celebrano ogni anno la solennità nel Venerdi immediato all'ottava del divinissimo Corpo di Gesù; più centinaja di Chiostri religiosi dell'uno, e l'altro sesso, che ne salmeggiano le lodi, e parimenti più centinaja di Vescovi, che

nelle loro Diocesi ne promuovono il culto.

Muncavasolo, che questo divinissimo Sagro Cuore venisse a riposare colla sua divozione nel Cuore della Chiesa, ch' è Roma. È tanto appunto accadde merce lo zelo dialcuni divoti Cristiani, che nell' anno 1729 neinalberarono il glorioso vessillo, instituendone una esemplare, epia Confraternita, canonicamente eretta nella Chiesa Diaconale di San Teodoro Murtire in Campo Vaccino. Considerando questi la quotidiana frequenza degli Accidenti apopleciti, e Morti improvvise, dalle quali non meno Roma, che tutto il Mondo oggi giorno rimane assalito, giudicarono santamente ricorrere a questo luogo di rifu-gio, assicurati dall' infinito valore di quel Sangue Prezioso, che scatari da quella Sagrosanta Ferita, e molto più dell' avere udito da testimonj difede, che negli anni addietro in Marsiglia, ed in altre Città circonvicine, qualora scaricava sopra quelle il flagello di Dio, con una ostinatissima contagione di aria, si vidde improvvisamente apparire l'arco

della tranquillità nel tempo medesimo, che ivi da molti zelantissimi Vescovi si promoveva la divozio-

ne al Sagro Cuore di Gesù.

Milita pertanto questa divota Adunanza sotto il titolo del Sagro Cuore di Cristo, e sotto la protezione di San Raniero Nobile Pisano, ed insigne Penitente, ed insieme di Santa Giacinta Mariscot. ti institutrice di alcune opere di pietà, che in que-

sta Confraternita lodevolmente si praticano.

Quale poi sia l'Instituto, che si professa da questi Fratelli , quale il fervore de' loro Santi Eservizi, e quanta la diligenza, che usano nelle Questue per le bisognose Famiglie, non è qui d'unpo ripeterlo, essendone Roma tutta con maraviglia spettatrice. Si dirà unicamente, che siccome dal. picciolo granello di Senapa ne spunta un' Albero cost maestoso nella signorile nobiltà de' suoi rami, che vengono gli augelli dell' aria a formarvi il loro nido, così questa tenera pianta di pietà, si è veduta in poco tempo germogliare ubertosa, e colla moltitu line de' Fratelli, e coll'edificazione de' loro santi costumi, potendosi giustamente ridire, ch' ella sia un Paradiso terrestre, ed un nido di anime a Gesù molto care; che però benche novella nella sua fond'izione, e nella rigorosa osservanza delle Regole, che qui si prescrivono a tutti i Fratelli, daginsto motivo di sperare, che ripiena di gloria, ed arricchiti di pregi possa di lei verificarsi quel, che disse il Profeta: Et erit in novissimis diebus praeparatus mons Domini.

Degli obblighi in generale de nostri Fratelli.

Quanto terribile, altrettanto verissina è la Sentenza di Gesù Cristo, dicendo, che niuno entrera in Paradiso picchiandosi il petto, invocando il Signore, ma solo quello sarà meritevole della gloria, che s'impiegherà in opere virtuose, osservando ciò, che prescrive la Santa Legge, ed eseguendo in tutto la volontà del Padre Celeste: Non omnis qui dicit Domine Domine, intrabit in Regnum Coelorum, sed qui fecerit voluntatem Patris mei. E la ragione si è, perchè il Signore non si contenta di certe esteriori ceremonie, che stabilite tutte nell'apparenza, nulla hanno poi di fondamento, e di sostanza.

Quei Gristiani adun pre, che colla purità della lingua non accordano la retta intenzione del cuore, non sono accetti al Padre de'lumi; che però dovrebbero bene esaminare loro medesimi, e spogliati dell'amor proprio, ch'è il tarlo della vita spirituale, in-

dagare diligentemente sulle loro coscienze.

La nostra Archiconfraternita siccome è distinta nell'Abito, negli Esercizi, e nell'Instituto; così è convenevole, che lo sia anche nell'interno del cuore. Sappiano pertanto i nostri Fratelli, che hanno una precisa, e stretta obbligazione di osservare così esattamente li Divini Gomandamenti, sicchè lascino per ogni passo un grato odore del loro buon' esempio. Siano lontani del mentire, dal mormorare, e dal giudicare sinistramente del Prossimo.

Lo zelo non si accenda ne' loro enori, se mon

per la gloria di Dio, e per vantaggio delle Anime, e sia allora prudente, non indiscreto, capace di edifi-

care, e non già di distruggere.

La Carità, come regina delle virtù, sia poi quella, che risplenda nelle parole, nelle opere, ne' loro andamenti, e si amino scambievolmente gli uni con gli altri, correggendosi, avvisandosi fraternamente fua loro, o pen distruggere i difetti, o pen innalzare le virtù.

Nell'esercizio delle nostre Regole siano vigilanti, ed accorti :: la freguenza dell' Oratorio, la sollecitudine di questuare per le Famiglie necessitose, la premura di intervenire nel Venerdi al Pio Esercizio della Disciplina, ed insieme udire li Discorsimorali sulla Passione di Gesù Cristo dalla Settuagesima alla Pasqua, e sopra il corrente Vangelo negli altri, tempi dell'anno, le zelo di corregere i Bestemmiatori, secondo l'incarico dato dalla san. mem. di Papa Bened. XIV., e confermato dal successore Clemente XIII. l'osservanza di un rigoroso silenzio, quando si trovano vestiti del Sacco, sono cose tutte, che s'inculcano a tutti i Fratelli senza eccezione alcuna di grado, di condizione, o per altra circostanza più aggravante, che potesse col tempo intervenire. Avvertendo però tutti, che quantunque si tralasciasse da qualcuno per tiepidezza di spirito l'osservanza di queste cose, non per questo s'incorrerà in alcun peccato, bensì rimarrà privo per quel tempo del bene spirituale, e delle Indulgenze concesse ai veri, ed industriosi operari della mistica vigna di Santa Chiesa: si esorta poi ognuno a recitare ogni giorno tre Pater 21 SS. Cuore di Cristo

in risarcimento delle irriverenze, che riceve dalle Creature malviventi, pregandolo, che ci renda liberi dagli Accidenti apopletici, e Morti improvvise, e ci faccia degni di ricevere nell' estremo di nostra vita il Santissimo Viatico, affinche possiamo fare con sicurezza il viaggio pur troppo spaventevole verso la Casa dell' Eternità.

### CAPITOLO II.

Delle qualità, e requisiti che si ricercano in quelle Persone, che devono essere ammesse nella nostra Archiconfraternita.

Novendo i nostri Fratelli essere figliuoli della vera Duce, per risplendere colle loro opere bucne, e glorificare il Padre celeste, sarà ben dovere usare tutta la diligenza, a non ricevere i figliuoli delle tenebre ehe co'loro pravi costumi potessero oscurare lo splendore cristiano. Si ammettino per tanto solo quelle persone timorate di Dio, fervorose nella carità, amanti delle mortificazioni, e arricchite di quello spirito, che desiderava ne' Fedeli il santo Apostolo delle Genti. Circa l'età vogliamo, che abbiano venticinque anni finiti ; lasciando però in arbitrio del P. Priore a poter dispensare sopra detta età, dando licenza, venga proposto in Consiglio chi non avesse l'età prescritta, quando il Soggetto facesse sperare un' ottima edificazione agli altri Fratelli, e maggior vantaggio al Luogo Pio. Come però si preserive che l'età del postulante debba essere quella di venticinque anni compiti, così si ordina che non

debba oltrepassare quella di Anni cinquantacinque, meno qualche singolarissimo caso, in cui si credesse dar dispensa, la quale non potrà darsi che dal Consiglio segreto per mezzo della pluralità de' voti, e prima di farsi le pubblicazioni, dopo le quali si debba nuovamente correre il bussolo, conforme il solito, per l'ammissione. In quanto poi all'esteriore apparenza, e forma del corpo, che molto contribuisce a conservare la buona armonia, e carità cristiana, si usi tutta l'attenzione: e le persone che si ricevono sieno non solo morigerate ne' costumi, ma altresì distinte per la qualità de' loro gradi, o esereizi.

CAPITOLO 111.

Del numero de' Fratelli, e del modo di riceverli.

Perchè tutte le cose sieno di edificazione agli occhi di tutti, vuole il santo Apostolo Paolo, che non solo sieno stabilite col vincolo della carità ma che altresì risplenda in loro una esattissima ordinanza, affine di ricavare per ogni parte il vantaggio

spirituale.

La nostra Archiconfraternita essendo distinta per i suoi esercizi di pietà, sarà proprio, che lo sia anche nelle parti, che la compongono, che sono i Fratelli Vogliamo adunque, che questi Fratelli siano settantadue in memoria dei Discepoli di Gesù Cristo. Si chiamaranno Oblati, e saranno contradistinti con una Crocetta di panno rosso posta a mano sinistra sopra il Sacco. Dovranno esercitare le cariche, e gli affici secondo i tempi stabiliti, godendo a quest' effer-

to della voce attiva, e passiva, e presso loro saranno sempre appoggiati gl' interessi dell' Archiconfraternita.

Oltre il numero dei suddetti settantadue Fratelli Oblati, vi saranno altri Fratelli chiamati Sopranumerari, quali non avranno voce attiva, e passiva, nè potrauno in alcun tempo essere Ufficiali del Consiglio segreto, ancorchè fosse alcuno di essi persona privilegiatissima: Bensì potranno essere destinati agli uffici del Coro, ed abilitarsi col tempo, e in occasione di vacanze ad entrare nel numero degli Obla-

ti, come si dirà in appresso.

Nell' ammettere i Fratelli si osserverà minutamente tutto ciò, che prescrive il nostro Ceremoniale : E chiunque vorrà essere ammesso, dovrà prima d' ogni altra cosa portarsi dal nostro Padre Priore, affine di essere informato di tutto quello, che avrà in obbligo di osservare. Dovrà poi fare istanza col Memoriale, consegnandolo al Fr. Segretario, nel quale notificherà il Nome, Cognome, Patria, Professione, Età, Abitazione, e la Parrocchia, con asserire ancora di essere cognito a qualcuno de' nostri Fratelli Oblati, e mai Soprannumerj, o Novizj; intanto dal Fr. Maestro de' Novizj si prenderà piena informazione del Soggetto, dandone poi ragguaglio nel Consiglio segreto, quale avutosi favorevole, sarà permesso dal Padre Priore, che il Fr. Segretario per tre giorni festivi in Coro prima delle Laudi notifichi la detta istanza ai Fratelli presenti, insinuando loro ad avvisare il medesimo Padre Priore con carità, e segretezza, quando riconoscessero nel Seggano qualche impedimento. Si ricorrerà anche all' orazione per otto giorni, dimandandosi grazia al Signore, acciò il tutto disponga a sua maggior gloria. Fatte tutte queste diligenze si proporrà per voti nel-Consiglio Segreto, per poi portarlo anche nel Generale, ed avendo in ambedue i Consigli la pluralità de'voti, sia ricevuto, ed ammesso. Dentro il termine di' un mese dovrà portarsi all' Oratorio per vestirai del Sacco: e questa funzione si farà in una mattina di Festa, o in altro giorno, che parerà al P. Priore. Il nuovo Fratello, vestito che avrà il nostro Sacco, dovrà dimettere Titolo, e Casato, prendere il nome di qualche suo Santo Protettore, ponendolo anche sopra la Cassetta. Si avverte, che non si ammette verune in articulo mortis, e che non s' intende ricevuto alcuno per Fratello, se non avrà fatto il supradetto ingresso, onde, premorendo alla sua vestizione, non potrà essere associato dalla nostra Compagnia, nè seppellito nel nostro Cemeterio.

Ogni Novizio starà un anno in prova sotto la direzione del Fr. Maestro, nè potrà in detto tempo avere alcun' uffizio. Compito detto anno, se avrà dato buon saggio de' suoi costumi, e frequentati i nostri esercizi, allora sia ascritto nel numero dei Sopranumerari: Ed in caso, che in detto tempo avesse commesso qualche notabile mancamento, il di lui Noviziato durerà sei mesi di più, e non mostrando in tanto emendazione, verrà licenziato per

sempre.

l Fraielli Sopranumerari non potranno esercitare che gli uffizi del Coro, e rendersi abili per entrare nel numero degli Oblati. Vacando per tauto un luogo nel numero dei settantadue, si dovià proporre il più anziano dei Sopranumerari, che all'anzianità abbia anche unita la frequenza, prima nel Consiglio segreto, e poi nel generale: ed avendo in detti Consigli' i voti favorevoli, se gli farà fare l'oblazione, come si dice nel nostro Ceremoniale. Che se per qualche impedimento fosse rigettato, allora vogliamo, che si proponga quello, che viene appresso, rimanendo però il Sopranumerario non ammesso nella sua anzianità, e merito di frequenza sino all'altre vacanze. E tuttociò si dovrà osservare esattamente sì nel ricevere nuovi Fratelli, che per farli passare nel numero degli Oblati.

### CAPITOLO IV.

Dall' Abito della nostra Archiconfraternita.

l'abito delli nostri Fratelli deve essere segno di vera penitenza, umiltà, e mortificazione.

Sarà dunque un Saccone grosso, e rustico di canevaccio il più grosso, ed ordinario, che vi sia, tutto di una stessa sorte, che copra tutto il corpo per la lunghezza, e miserabile per la lanchezza e le maniche lunghe, che ricuoprino tutta la mano, e queste non larghe, ma ristrette nell' estremità; nella parte superiore delle quali vi saranno due aperture ad uso di saccoccie, e nel resto il Sacco sarà tutto chiuso, eccettuata una apertura avanti il petto, la quale sarà chiusa con ancinelli di ferro. Il Cappuccio con poco pizzo sul capo, ed in fronte

una testa di morte stampata in tela bianca, dovrà coprire bene il volto, ed avere gli occhi soltanto grandi, quanto bastino a non impedire la vista, e non più. Si cingeranno tutti di una grossa fune, che sarà con tre nodi in memoria delle tre ore, che Gesti dimorò in Croce, e dal lato sinistro di detta fune pendera una Corona del Signore di legno bianco, con Croce simile, e testa di morto. Porteranno con questo Sacco le Sole, o siano Zandali ai piedi nudi; se poi qualcheduno per propria mortificazione vorrà andarè scalzo affatto, e senza zandali vada colla benedizione del Signore.

Li Fratelli Oblati saranno distinti dagli altri, con una Crocetta di panno rosso, che porteranno in petto dalla parte sinistra, come si è detto nel capi-

tolo antecedente.

Con tal' Abito indosso osserveranno sempre un rigoroso silenzio, e si proibisce qualunque sorte di ornamento, che si vegga fuori del Sacco, non ben convenendo tali vanità coll' abito di penitenza. Non sarà lecito di portare il Collare sopra il Sacco, e solo si permette a quelli, che hanno l' uso del Collare ecclesiastico.

Porteranno quest' Abito li Fratelli in tutti li divini Uffizj, Processioni, Questue, e nell' andare ad accompagnare li morti Fratelli alla Sepoltura, ogni volta, che si uffizierà in pubblico, tanto in Chiesa, che fuori, anderanno sempre coperti nel volto, e scalzi coi zandali; nel nostro Coro però, per esser privato, anderanno scoperti e calzati.

### CAPITOLO V.

# Degli Uffiziali del Coro.

A Ffinchè nelle nostre sagre funzioni risplenda sempre la divozione, il buon ordine, e la pulizia, ordiniamo, che ogni tre mesi, cominciando dal mese di Gennaro il P. Priore deputi li seguenti Uffiziali, cioè, uno, o due Lettori, due, o quattro Coristi, e quattro Sagrestani, e li faccia publicare dal Fr. Segretario in Coro.

Il Lettore dovrà prima della Meditazione leggere le Vite de' Santi, o qualche altro libro spititua-

le.

Li Coristi, i quali sempre staranno nno per parte tra la fila de' Fratelli, e non mai in mezzo al Coro, nell' intuonare, avvertino di proferire ciascheduna parola distintamente, e con chiarezza, in modo che non solo si odano bene, ma che dalla pronunzia esterna si argomenti quella somma divozione interna, che nei nostri Fratelli si desidera, e nel resto osserveranno quanto si prescrive al capitolo settimo.

L'Uffizio de Sagrestani sarà d' invigilare alla cura, e pulizia della Chiesa, del Altare, del Coro, della Sagrestia, e del Vestiario, adornandoli decorosamente secondo i tempi, come si conviene alla Casa di Dio, in modo che con tutta pulizia risplenda una santa povertà. Dovranno invigilare, che per qualunque funzione siano in ordine i Paramenti, e sagre Suppellettili necessarie, facendole dare dal Fr. Archivista, che le tiene in custodia. In Coro staran-

no sempre vicino l'Altare per accorrere subite quando faccia il bisogno. Serviranno la Messa Conventuale in due, suoneranno la Campana per il silenzio, ed il Venerdì distribuiranno le Discipline.

### CAPITOLO VI.

Dell' Oratorio, Vestiario, e Cemeterio.

Cciocchè la nostra mente sia elevata in Dio per Amezzo della Orazione, e tutta applicata per servire, ed onorare il Cuore santissimo di Gesù, vogliamo, che l' Oratorio sia situato iu luogo solitario, povero, basso, ed umile, acciò ogni Fratello nel fare i nostri santi esercizi si a raccolto di mente; mai sia che in esso si vedino Stucchi nè Cornici dorate, nè altri lavori, ma solamente vi sarà un Altare semplice, e senza ornamenti d' Indorature, il Quadro rappresenterà il santissimo Cuore di Cristo, nel modo, che il Signore lo rivelò alla Ven. Mad. Suor Margarita Alacoque; sotto vi sarà un altro Quadro più piccolo, che rappresenterà la santissima Concezzione, San Ranieri Confessore, e S. Giacinta Mariscotti, quali noi divotamente dobbiamo pregare, che c'intercedino da Sua Divina Maestà spazio di vera penitenza, e tutte quelle grazie, che sono necessarie per la salute delle nostre anime.

L'Altare sudetto sia sempre ornato con candelieri di legno tinti di vernice semplice, e Lampadi uguali, e Vasi simili con fiori di seta, tutto però senza oro, e senza argento; A' piedi del Coro, starà un Teschio con due ossa di morto, affinchè li Fratelli rimirandolo si ricordino, che ogni cosa del Mondo ha fine, e chi sa a che termine sia la di

loro vita, ed i loro giorni.

Il Coro sarà adornato di Banchi di legno liscio a colore naturale per comodo de' Fratelli quando uffiziano, tutti uniformi e senza riparo avanti, neppure per comodo d' inginocchiarsi; non ben convenendo gli agi a chi viene al nostro Oratorio per far penitenza delle proprié colpe. In prospettiva del Coro vi sarà una Sedia con suoi braccioli, e predella tutta di legno simile per il P. Priore. Si proibiscono ancora tanto il Legivo, quanto li Sgabelli in mezzo perli Coristi, ma questi intuoneranno a loro laogo, come si prescrive nel nostro Cerimoniale. A'piedi del Coro vi sarà alla porta la Bassola, quale vogliano, che stia chiusa quando si uffizia, perchè non entri alcuno a disturbare li Fratelli congregati. Vi dovrà essere aucora in luogo proprio una decente Sagrestia, ed una stanza, o altro comodo per il ritiro spirituale, acciò il nostro Padre spirituale possa udire le confessioni de' Fratelli.

Il Vestiario sarà adornato di sufficienti Cassette, acciocche ogni Fratello abbia la propria uniforme a quella degli altri per custodire il suo Sacco.

Le Cassette saranno tutte di legno naturale senza colore, ed ogn'una averà il nome di quel Santo, o Santa, secondo la divozione de' Fratelli. Non vi sarà uso di sedie, per qualsivoglia occasione, che si possa dare, ma solamente banchi sonza spalliere.

Proibiand angora l'aso de Quadri a l'el

ed a guazzo, ma solamente si tenghino Immagini di carta con simili cornici rappresentanti Gesù nella sua Nascita, e nella Passione, Santi nella pe-

nitenza, e ne' martirj.

Sotto il Coro vi sarà il Cemeterio in forma di Sepolero, quale sarà attorniato di muriccioli a vasca, e nel mezzo tante sepolture con coperchi di travertino per riporvi i cadaveri. Ciascun coperchio delle vasche, e delle sepolture nel mezzo del pavimento sarà numerato. Nelle Tabelle separatamente affisse vi sarà notato il nome del defunto sepolto ne' rispettivi numeri coni giorni del suo ingresso nell' Archiconfaternita, della oblazione, se era nel ceto degli Oblati, e dellasua morte.

In fondo del Cemeterio vi sarà l'Altare e in disparte di esso vi sarà il comodo per riporre le Ossa.

# CAPITOLO VII.

### Dell' Orazione, e Divini Uffizj.

A mattina di tutte le Feste di precetto all' ora stabilita si raduneranno i nostri Fratelli in Coro per recitare l' Uffizio della Beatissima Vergine.

Giunti che saranno in Vestiario, benchè sieno senza Sacco, e non sia ancora suonato il silenzio, si potranno ricreare spiritualmente ragionando di Dio, della Passione del Signor Nostro Gesù Cristo, e delle Vite de' Santi lasciando da banda qualsivoglia altro discorso, che potesse pregiudicare alla Carità cristiana, e per tal effetto si terranno alcuni corpi di Libri spirituali.

Suonando il silenzio tutti si licenzieranno salutandosi l' un con l' altro dicendo -- Sia lodato Gesù Cristo -- ed ognuno si vestirà col Sacco, e se ne anderà in Coro colle mani giunte, e capo chino; e se fra di loro s' incontreranno, si saluteranno col solo inchino di testa. Ogni Fratello, che giungerà in Coro s' inginocchierà facendo una breve orazione, senza aspettare il segno del Campanello, bacierà la terra, si leverà in piedi, e fatto riverenza all' Altare, e salutato il P. Priore con tutto il Coro se ne anderà con modestia a sedere.

In questo tempo il Fr. Lettore leggerà le Vite de' Santi, o qualche altro Libro spirituale, per sino

a tanto che averà il segno dal P. Priore.

Immediatamente dopo si darà principio alla meditazione, e durerà almeno un quarto d' ora, chiudendosi con un atto di contrizione. E perchè non vi è cosa, dalla quale il Gristiano ricavi maggior utile, quanto dall' orazione mentale, vogliamo, che non solamente in questa occasione, ma anche in ogni altra, in cui dalla nostra Archiconfraternita si farà qualche funzione come di Disciplina, Processioni ec. sempre si pratichi lo stesso, e mai si lasci la meditazione per qualsivoglia accidente, che potesse occorrere.

Terminata la meditazione si darà principio all' Uffizio della Beatissima Vergine, quale si reciterà con particolare raccoglimento di spirito, salmeggiando sempre senza canto, con gran pausa, e voce naturale, più tosto bassa; che alta, in modo che sia in forma di semplice lettura, e sola pronuncia, ed ogni parola ben distinta dall'altra; per

la qual cosa li Fratelli ne faccino sempre studio

particolare.

Li Fratelli Coristi intuoneranno una volta per uno tutto l' Invitatorio, e toccherà sempre a quello, che si troverà dalla parte, dove sta affissa la Cartella, che dice Coro, qual Cartella ogni l'esta prima di principare l' Uffizio dalli Fratelli Sagrestani sarà mutata, Da quella parte dove sarà la dotta Cartella si canteranno tutti i versetti, e s'intuonerà il primo Salmo di ciaschedun' Ora, e gli altri Salmi s'intuoneranno, secondo che toccheranno, a Coro alternativamente.

Tutti li Salmi si cominceranno dal solo Corista sino alla metà del versetto, e dal Coro si prosegni-

ranno a vicenda.

Una volta per parte si salmeggierà stando sempre in piedi sino al fine, e solo sarà in arbitrio del P. Priore di dar licenza di sedere a qualche Fratello, che per l'età, o per altra leggittima causa non potesse uffiziare in piedi. Il Te Deum laudamus, li Cantici Benedictus, Magnificat, Nunc dimittis, e tutti gl'Inni, e Capitoli, quali saranno incominciati dal P. Priore, e non dal Corista, si diranno sempre in piedi da ambedue le parti del Coro.

Le Antifone del primo Salmo di ciaschedun' Ora si diranno parimenti dal P. Priore, e tutte le altre si ria ssumeranno dal Coro a vicenda, come accaderanno.

Dopo l'Uffizio si celebrerà la santa Messa, che applicherà in suffraggio delle Anime de' nostri l'atelli, e Banefattori defonti, quale finita, a due

a due bacieranno la terra, e seambievolmente salutandosi se ne anderanno in Vestiario a spogliarsi del Sacco.

Se qualcuno nel tempo dell' Uffizio, o di altra Funzione per qualche necessità vollesse uscire dal Coro, gli sia permesso senza obbligo di chieder licenza, facendo soleanto la riverenza all' Altare.

Ogni prima Domenica del mese, o, se questa sarà impedita, in una Festa ad arbitrio del Superiore in vece dell'Uffizio della Santissima Vergine si reciterà un Notturno, e Laudi de' Morti per li Fratelli e Benefattori defunti.

In altra Domenica o Festa di ciaschedua mese stabilita dal P. Priore si reciterà parimenti un Notturno, e le Laudi dell' Uffizio del Santissimo

Cuore di Gesù.

Nelle Feste del S. Natale, Circoncisione, Epifania, Pasqua di Resurezione, Ascenzione, Pentecoste, Corpus Domini, nelle quattro feste della Madonna, cioè Natività, Purificazione, Annunziazione, ed Assunzione, ed in quelle de SS. Apostoli Pietro e Paolo protettori di Roma, e di Ognissanti, oltre l' Uffizio della SSina Vergine si canterà la Messa in Oratorio. Nella festa della immacolata Concezione dopo l'Uffizio e Messa conventuale in tempo delle laudi in Oratorio si canterà la Messa in Chiesa co' Ministri parati in terzo.

Si esorta per tanto ogni Fratello di frequentare non solamente questi, ma ogni altro sante Esercizio, che si farà dalla nostra Archiconfraternita, e di venire sollecitamente, e per tempo, ricordandosi, che quella diligenza, e vigilanza che userà in lodare, e benedire Dio, sarà compensata dall' Altissimo co' suoi celesti doni, e colla pienezza della sua divina Grazia. Sopra tutto poi in ognizloro Orazione, ed atto di pietà, che faranno, si ricordino, che questo Istituto li obbliga a pregare continuamente Iddio, che ci liberi dalla Morte improvvisa, ed Accidenti apopletici, e che riduca ogni Peccatore nella strada della salute.

#### CAPITOLO VIII.

Delle Feste della nostra Archiconfraternita.

TElla Festività del Santissimo Cuore, di Gesù Cristo Titolo della nostra Archiconfraternita, e nelle altre due de' nostri Santi Avvocati S. Rauieri e S. Giacinta Marescotti, si apparecchieranno i Fratelli alle medesime col digiuno. Nella Vigilia della soleunità del Santissimo Cuore ciascheduno da se privatamente potrà dire il Vespero, e la Compieta, poichè due ore e mezzo prima dell' Ave Maria si reciterà nel Coro superiore della Chiesa il Matutino, e Laudi dell'Uffizio di esso Sagro Cuore. La mattina seguente si reciteranno le Ore Canoniche in Oratorio, ed il dopo pranzo nello stesso Oratorio il secondo Vespero, e Compieta. Nelle altre due sopradette Feste si reciterà l'Uffizio della B. Vergine, ed in tali occasioni si accosteranno alla sagrosanta Mensa Eucaristica per conseguire la santa Indulgenza.

La mattina della Festa del Santissimo Cuore di Cristo, e della S. Giacinta Marescotti si esporrà in Chiesa per tempo il Santissimo Sagramento, con prenderne anticipatamente la necessaria licenza, e si darà la Benedizione dopo la Messa cantata; e dopo il desinare si esporrà nuovamente col darsi la Benedizione dopo il Panegirico. La Festa di S. Ranieri si celebra in Oratorio la prima Domenica di Luglio per Decreto della Congregazione de' sagri Riti, ed in esso Oratorio starà tutto il giorno esposta la Reliquia, ed in tal occasione, oltre l'Uffizio si canterà la Messa, ed il giorno, come si è detto, il Vespero della Beatissima Vergine.

Nella Domenica fra l'Ottava dell'Ascensione di N. S. si celebrerà in Oratorio la festa del B. Leonardo da Porto Maurizio, già nostro Confratello, a forma del decreto della Sag: Congreg. de' Riti; ed in essa oltre l'uffizio, e messa conventuale in tempo delle laudi, si canterà la Messa del Beato, e si

terrà sull' Altare esposta la di lui Reliquia.

Oltre la proibizione di qualsivoglia apparato, in cui sia framischiato oro, argento, ed anche seta di qualsivoglia sorte, tanto in Chiesa, che nel Coro, si proibisce ancora ogni altro ornamento, che sia di distrazione. Vogliamo ancora, che gli Altari inoccasione delle sudette Feste, sieno adornati con Candelieri di leno, con Vasi simili, e fiori freschi, o finti, ma senza oro, ed argento, le Lampade di cristallo, o majolica ed il rimanente per compire l'ordine si adornerà con vasi di terra, e piante fresche, o pure dipinte; le Candele poi per l'Esposizione del Santissimo Sagramento da farsi in Chiesa non eccedereranno il numero di quaranta in circa: In somma in tutto, e per tutto si farà risplendere una santa

povertà. E perché sopra ciò non può darsi una regola stabile, e certa perciò è stato giudicato di lasciare in arbitrio del P. Priore, e Consiglio segreto il più o meno di detto ornamento, purchè sia tale, che non alteri quanto di sopra si è disposto, e possa senza incomodo, o aggravio notabile dell' Adunanza, e Fratelli Sagrestani seguitarsi a fare negli anni susseguenti.

Non si permetterà mai a veruna persona, anche privilegiata di fare diversamente, e se qualche Fratello, anche Sagrestano in ciò contravenisse sarà

punito colla pena dovuta zi dissubidienti.

Li paramenti delle Messe potranno essere di seta, o lana con trine sin ili, o pure dipinte, o ricamate in seta, mai però di altre sorti di robbe.

Sopra la porta della Chiesa vi satà una sola Imagine rappresentante il Santissimo Sagramento ernata con festoni di erba fresca, colla Cartella dell'Indulgenza. In quanto al modo che si dovrà tenere dalli nostri Fratelli per uffiziare nel Coro superiore della Chiesa si osserverà in tutto, o per tutto l'ordine del nostro Cerimoniale.

### CAPITOLO IX.

### Della Disciplina, e Digiuno.

Denchè la morte si chiami l'ultima delle cose Dpiù terribili non è però il maggiore de'mali. Il dover rendere un atrettissimo conto a Dio delle nostre operazioni, questo è quello, che rese attoniti i maggiori Santi della Chiesa; e guai a noi se partiremo da questo Mondo senza ever accomodate le nostre partite, e fatta una vera penitenza. Quindi è, che per dar campo alli nostri Fratelli di esercitarsi in così necessaria virtù si farà nel nostro Oratorio la Disciplina ogni Venerdì sera un ora prima dell'Ave Maria in punto, osservandosi quanto si prescrive nel nostro Cerimoniale. Tutte le volte che fazanno questa santa Divozione, pregheranno il Signore, che ci liberi dagli Accidenti apopletici, e ci faccia munire de santissimi Sagramenti nel fine della vita.

E perchè il Digiuno è un mezzo egualmente potente a frenare le nostre passione, perciò li nostri Fratelli sono esortati a digiunare la Vigilia della Festa del Santissimo Cuore di Gesù, e le altre due de'nostri Santi Protettori S. Ranieri, e S. Giacinta Marescotti, alle quali procureranno ancora di apparecchiarsi con altre opere di pietà affine di risarcire quelle irriverenze, che giornalmente Gesù riceve nel Divinissimo Sagramento.

### CAPITOLO X.

#### Del Silenzio.

Perchè il silenzio produce santi e divoti pensieri, ed è unico mezzo acciò il fervore della divozione per il molto parlare non si estingua, ordiniamo che tutti i Fratelli quando saranno vestitidi Sacco osservino un rigoroso silenzio, e non sia lecito, veruno di parlare, ancorchè lo facesse con voce bassa, e per qualsivoglia necessità, anche sotto pretesto di zelo, e vantaggio dell' Archiconfraternita. Ghe

za dal P. Priore, o da chi terrà il suo luogo, alla prudenza del quale resterà l'arbitrio di dispen-

sarlo.

Nel giorno della nostra Festa, o in altro, in cui la contingenza richiedesse, che vi dovesse essere qualcuno per ricevere, e complimentare qualche Personaggio, che venisse a favorirci, o per trattare alcun negozio della nostra Archiconfraternita, dovranno stare in abito nero il Fr. Archivista, ed i Fratelli Sagrestani, o qualch' altro Fratello da deputarsi dal P. Priore, secondo le circostanze, per tutto ciò, che potrà occorrere.

### CAPITOLO XI.

### Della Povertà.

L'Esempio del Nostro Signore Gesù Cristo, che volle nascere, vivere, e morir povero, è un forte stimolo alli di lui seguaci per far loro con piena ilarità di spirito abbracciare la Virtù della povertà dal medesimo tante volte inculcata nel suo Vangelo. Dovrà dunque ciaschedun Fratello, e molto più quelli del Consiglio segreto, invigilare, che la nostra Archiconfraternita non possieda alcun stabile, e non permetteranno mai che possa ricevere Possessione di sorta alcuna, cioè Case, Vigne, Terreni, Campi, Canoni, Censi, Livelli, Luoghi de'Mouti, Cambj, e qualsivoglia altro, che potesse entrare sotto titolo di beni stabili, e Possessioni, per te-

nerli, e possederli. Oltre di questo ordiniamo espressamente, che non possa mai fare provvisione di cera, ma solamente quanto può bastare per un solo mese, e non più: ed il simile s' intende dell' olio; ed altro che può servire per mantenimento della Compagnia, e tutti li denari, che avanzeranno,

mese per mese si diano a poveri.

Ne' mobili risplenda sempre la santa povertà, non si possino tenere Reliquiari, candelieri, e vasi d'oro e di argento, di lastra di ottone, e rame, ne gettito di alcuna sorte di metallo, ne di legno dorato ed inargentato: ma solamente si terranno candelieri di legno tinto di vernice senz'altra copertura, e Reliquiaridi simil sorte, quali serviranno per esporre le Reliquie di quelli Santi, che ha la nostra Archiconternita; si eccettuano però l'Ostensorio, che sarà di rame o di ottone indurato, e la coppa, o sia bicchiero del Calice, e della Pisside, che dovranno essere di argento dorato, l'Incensiero, il Secchietto, e l' Istrumentum pacis, saranno di puro ottone's Quadri dipinti con cornici mai sia, che si vet dano, se non sopra gli Altari, e fuori di essi solamente di carta, e simili le cornici.

Nons'abbino roblie superfiue, masolamente tanto quanto basti perservirea Dio, e semepr si guardino li nostri Fr. dalla dottrina, e consiglio di taluni, che cercano frastornare quella santa virtù della S. povertà.

In quanto a'legati dell' ultima volontà, dichiaramo, che l'Archiconfraternita, e Superiore per essa non possa essere mai capace di legati perpetui per per interposta Persona; ma sia lecito solamen-

te, ricevere quella somma di denaro, che da qualunque Persona pia si testasse a solo titolo di elemosina. Subito che una tale disposizione giungerà a nostra notizia, vogliamo, che se ne faccino tante elemosine a poveri, in conformità del nostro instituto; e se l'Archiconfraternita averà di bisogno di far risarcire ciò, che si è perduto per solo uso di servir Dio, e far penitenza de' nostri peccati, potrà servirsi delle dette elemosine, come anche se dovesse fare qualche piccola fabbrica di vestiario, o altro povero comodo per servizio dell' Oratorio, o della Chiesa, le potrà fare, ma compite, che saranno le dette spese, se vi saranno avanzi, si distribuiranno tutti a poveri.

Qualsivoglia somma di denaro proveniente da qualsisia legato, si depositi subito nel S. Monte della Pietà di Roma, o altrove da stabilirsi dal P. Priore, e Consiglio segreto, con dire a credito dell' Eminentissimo Signor Card. Vicario pro tempore, e suo Vicegerente, o altro Eminentissimo Protettore per opera Pia dell' Archiconfraternita del Santissimo Cuore di Cristo, e la Fede del deposito si conserverà in Archivio; quando poi si avranno da fare li pagamenti, si faranno sempre con ordine spedito dal Fr. Archivista, sottoscritto dall' Eminenza Sua, o da Monsig. Vicegerente; E perchè il tutto segua col dovuto ordine il Fr. Archivista terrà in un libro a parte il registro dell' introito, e dell' esito di tali elemosine.

Può nondimeno l' Archiconfraternita aver l'uso di tutte le cose necessarie per celebrare le Messe, Uffizio, e per servizio della Chiesa, degli Altari, del . Coro, e della Sagrestia; e similmente di quelle cose

ancora, che liberamente le sono donate, offerte, e mandate, ovvero cercate per l'amor di Dio, al quale si renderà grazie, perchè Esso è il benefattore di ogni cosa; ma se le suddette cose donate, offerte, e mendicate ripugnassero, o fossero discordi dallo stato della povertà del nostro Istituto, che si professa,

in nessun modo si possino prendere.

Non sia permesso, per qualsivoglia contingenza portar mai appresso la Compagnia alcun Sacerdote, nè avanti la medesima il Mandataro, tanto nelle Processioni, quanto nelle associazioni de' Cadaveri, ma il Sacerdote sia permesso solamente per confessare, e celebrare la santa Messa in Oratorio, e come tale stia alla cura sola delle anime de' nostri Fratelli. Per la custodia, e nettezza dell' Oratorio e Vestiario, non che per intimare i nostri Fratelli alle varie fuizioni è permesso soltanto il Fattore, ed in caso di bisogno un ajuto al medesimo, ai quali si darà una modica retribuzione, a seconda della povertà del nostro istituto.

Benchè, come di sopra si è detto si desideri nella nostra Archiconfraternita una somma povertà, non per questo sarà mai lecito, che essa si trovi sotto il debito, anzi nel fine di ciaschedun mese dovranno esser saldati tutti li conti in modo, ch' essa non si trovi nè credito, nè debito: Onde i nostri Fratelli si guardino sempre dalle spese superflue, e non necessarie, e sopra tutto dagli edifici sontuosi, e vani, contentandosi di abitare sempre in luogo povero, basso umile, e solitario, conforme si contentò di nascere il Redentor del mondo sopra la nuda terra in un piccolo, e basso tugurio di Bettelem.

### Del modo di questuare.

Una volta per ciasouna settimana, cioè il Venerdi e quando questo sarà impedito da qualche Festa, nel giorno più prossimo, o in altro ad arbitrio del P. Priore, li nostri Fratelli vestiti di sacco e scalzi coi sandali, oppure senza, secondo la divozione delli medesimi Fratelli, anderanno due la mattina, è due il giorno per la Città coperti in volto, mendicando, ericercando l'elemosina ad effetto d'impiegarla come al capitolo seguente.

Si ordina adunque che ambedue vadino, e tornino in quell'ora, che dal P. Priore si stabilirà, che faccino quel solo giro, che dal Fr. Regelatore li sarà insinuato. Ciascheduno porterà le Verti per il pane, e la Bussola per l'elemosina. Nel detto tempo della questua non sarà loro lecito di rompere il silenzio senza una grave, gravissima, ed urgente necessità sotto la pena della rasazione, benchè venissero richiesti da qualsivoglia persona: ma per chieder l'elemosina si presenteranno ai Benefattori ool solo gesto della Bussola. Si vestiranno sempre nel Vestiario, e mai sia permesso dal P. Priore far vestire, o spogliare altrove qualunque Fratello, e se alcuno commettesse simile mancamento incorra nella medesima pena.

A nessuno sia lecito entrare nelle Case, Botteghe, Chiese, Parlatori di Monache, o qualsivoglia altro luogo, nè bussare le porte, benchè proprie, ma solamente con tutta modestia raccoglieran-

no l'elemosine quando il Signore glie le manderà: Se saranno chiamati in qualche luogo faranno il possibile di non entrare, non potendo far di meno, non gli sia permesso altro, che arrivare sulla soglia della porta di strada, e non si trattenghino in nessun luogo, ne si allontanino tra di loro; dove anderà uno, anderà ancora l'altro, cioè uno per parte della strada.

Non strascurino dunque, ne rincresca loro di fare quest'atto di mortificazione, che tanto piace al Signore, e del quale tanto godeva la nostra S. Giacinta, allorche dalle mura del suo Monastero andar vedeva per la Città di Viterbo quelli suoi buoni Fratelli esercitando quest' opera di si gran merito: E se a qualcuno fosse strana una tal fatica, si ricordi della povertà, fatiche, e tribolazioni sofferte dal nostro Redentore in questo Mondo per salute delle nostre Anime:

Dopo la questua si fara il ringraziamento in Oratorio, e prima di partire faranno ancora l'Orazione per il viaggio, con osservare ciò che si ordina nel nostro Cerimoniale, e quando l'Oratorio sia impedito da qualche Funzione diranno le stesse Orazioni nel Vestiario, in cui dovranno essere preparate le Tabelle a quest' effetto.

Spogliati che saranno del Sacco, ognuno di loro conterà i denari questuati, che ritroverà nella propria cassetta, e farà la fede della quantità di essi in un libro, che a tal effetto starà sempre appresso il Fratello Archivista, a cui consegneramo i suddetti denari, la somma de quali si dovrà anche notare in una Tabella, che starà sempre in

Vestiario a pubblica vista.

Si animi dunque ciascuno ad esercitare si sanla divozione, anche per guadagnare l' Indulgenza concessa dal Sommo Pontefice Clemente XII. come dal suo Breve egistrato nel principio delli presenti Statuti.

## CAPITOLO XIII.

### Della distribuzione delle Elemosine.

D effetto che non abbino il soccorso dell'elemosina se non quelle povere Famiglie che sono veramente necessitose, si ordina espressamente, che non si ricevino Memoriali, e che non si ammetta veruna raccommandazione di qualsivoglia Fratello, ma il Fratello Regolatore ogni mese anderà, o manderà uno, o più Fratelli del Consiglio segreto a prendere le notizie delle vere Famiglie povere dalli Signori Curati con farsi fare dalle mani di essi la nota sottoscritta, che dica il Nome, e Cognome di ciascun povero, quanti Figliuoli ha, la Strada ove abita, e la Casa precisa; avute queste note le trascriverà in un foglio, quale consegnerà al Fratello Segretario nel Consiglio segreto, con ritenere però presso di se le suddette note informative de' Signori Curati ad effetto di conservarle, e riporle in silza a suo tempo: Letto che sarà il foglio coll' informazione il P. Priore, ed il Consiglio segreto colla loro carità, e prudenza faranno la distribuzione di intto il denaro, che in quel mese, detratte le spese,

si troverà in mano del Fratello Archivista, e la nota di detta distribuzione sottoscritta dal P. Priore,
e Fr. Segretario si consegnerà al Fr. Elemosiniere
col mandato per riscuoterne il denaro, fatto che sarà il Consiglio generale di quel mese. S'incarica
pertanto il Fr. Elemosiniere ad essere diligente in
far la consegna di detta elemosina non più tardi,
che della prima settimana dopo il Consiglio generale, acciò i poveri sieno con sollecitudine soccorsi:
Fatta detta distribuzione, ne farà la fede a piè
del foglio, e lo conseguerà al Fr. Segretario, perchè lo legga nel Consiglio futuro, e per riporlo in
Archivio.

Per altro avverta il Fr. Elemosiniere di non entrare nelle Case de' poveri nell' atto di detta consegna, ma la dovrà fare sulla porta di strada con ogni prudenza; colla maggior segretezza possibile, e senza pubblicità per ogni caso, ed occorrenza che sia.

Se li Fratelli questuanti riceveranno l' elemosina in Pane, o altra robba comestibile, la distribuzione di questa non dovrà farsi nel modo accennato di sopra, ma il P. Priore la manderà subito a quelle Persone, che giudicherà più bisognose-

Se si averà notizia, che vi sia qualche infermo per accidente apopletico, ovvero qualche nostro Fratello povero, ordiniamo che questi sieno prefe-

riti a tutti gli altri-

E perche desideriamo, che li nostri Fratelli si erercitino ancora nell' opera di misericordia di visitare i carcerati, perciò vogliamo, che avanti le Festività del santissimo Natale, e Pasqua di Ressu40 rezioae visitino li poveri carcerati distribuendo loro il pane con amore, e carità: Quindi è che anti-

cipatamente il Fr. Regolatore prenderà nota delli carcerati, la darà al Fr. Archivista, acciocchè possa fare provisione del pane, che vi occorrerà e deputerà un numero di Fratelli sufficiente a portarlo, li quali vestiti di Sacco, e scalzi, come sopra, colle Verte piene di pane usciranno dal nostro Oratorio, ed in questa maniera si porteranno alle Carceri, dove si troveranno altri nostri Fratelli in abito nero parimente avvisati dal Fr. Regolatore, che prenderanno il pane, e lo distribuiranno a tutti li Carcerati. Posati che averanno il pane quelli vestiti di Sacco prederanno la bussola da cercare l'elemosine ed in tal modo questuando, faranno ritorno al nostro Oratorio, dividendosi a due a due per strade diverse.

### CAPITOLO XIV.

Del servire gl' Infermi nello Spedale di S. Maria della Consolazione.

A Cciorchè meglio, e più facilmente li nostri Fratelli possino istradarsi nell'acquisto delle cristiane virtà, ed esser fatti degni di udire quella voce, che nell' universale Gindizio li risveglierà ad un eterno godere; Venite benedetti dal mio Padre, possedete il Regno eterno, perche ero infer mo, e mi visitaste, perciò vogliamo che la matina del primo giovedì di ogni mese, o altro giorno da destinarsi dal P. Priore, si portino all' ora

destinata nello Spedale di S. Maria della consolazione per servire a quelli poveri infermi: Pertanto s'ingegni ognuno usare fervorosa carità, ed umiltà in tutto ciò farà bisogno agl'infermi, e se gli avanzerà tempo, l'impiegherà con ogni carità, insegnando loro la Dottrina, ed esortandoli a sopportare con pazieuza l'infermità come visita dal Signore maudatali per salute dell'anima; Si guardi però ognuno di non allontanarsi da tal opera di misericordia, mentre servirà ancora per merito alle propria anima; perciò subito che sarauno deputati, l'abbracceranno con fervore, e divozione: Se poi qualcuno per occupazione non potesse, lo farà sapere per tempo al Fr. Deputato acciò possa surrogare altri in tal uffizio di carità ed acquistare il merito, che quello non ha potuto guadagnare a causa del temporale suo impedimento.

Per servire ai detti infermi, ognuno anderà

Per servire ai detti infermi, ognuno anderà vestito col proprio Abito, e senza Sacco; ciascheduno porterà il Zinale di tela nera, che copra tutto il petto, in mezzo al quale vi sarà lo Stemma della nostre Archiconfraternita, nel lato sinistro porterà un Fazzoletto bianco piegato per ogni occorrenza, che possa darsi, ed il tutto si custodirà con gran polizia dal Fratello Proveditore deputato a quest' effetto in un armario con serratura, e chiave, e finita, che sarà da ognuno la sua incombenza se n'anderà colla pace del Signore.

#### Delle Processioni.

Vogliamo, che li nostri Fratelli vadino processionalmente tre volte l'anno, (oltre a quelle ordinate dall' Emo, e Rmo Signor Cardinal Vicario, che secondo la necessità occorreranno farsi) cioè, il giorno delle Ceneri tre ore prima dell' Ave Maria anderanno alla visita della Chiesa di S. Sabina; il Venerdì all'ora stessa alla Chiesa di S. Lorenzo in Damaso a visitare quel Santissimo Crocefisso; alli 8. di Settembre alla Basilica di Santa Maria Maggiore alia medesima ora, ed in esse Processioni oltre l'intenzione di pregare per il Sommo Pontefice, potranno pregare ancora acciò il Signore ci difenda, e guardi dalle morti improvvise, e dagli accidenti apopletici.

Ogni volta, che si faranno dette Processioni vogliamo, che li Fratelli si unischino per tempo in Oratorio, ascoltino con attenzione la lezione spirituale, e, fatta la solita meditazione, odino

leggere il presente Capitolo.

Precederanno adunque il Fr. Regolatore, ed il Fr. Proveditore de' Morti, che porteranno ognuno di loro un Teschio in mano, e quattro Fratelli colle Ossa legate in croce, quali anderanno una coppia dopo l'altra con ogni modestia, esemplarità, ed edificazione. Seguirà poi in mezzo a due Torce portate da due Sagrestani alzate al petto la Santissima Croce, che sarà tutta bianca di puro legno naturale, e nuda, con Corona di spine, il

Titolo senza intaglio, e tre Chiodi, quale sarà portata dal Fr. Maestro de' nuovi Fratelli; appresso anderanno tutti gli altri Fratelli, li quali cammineranno con somma gravità di vita, sostenuta, modesta, esemplare, e penitente. Ciascheduno os-serverà le pedate di quel Fratello, che lo precede, camminando con pausa, e distanza di tre buoni passi da una coppia all'altra. In ultimo vi sarà il Padre Priore con un campanello in mano, che lo suonerà, quando occorrerà il bisogno; quindi è, che ognuno anderà sempre con ferma attenzione, aspettando di udire il suono del campanello, per subito fermarsi, oppure camminare quando sieno fermi: E perchè probabilmente può succedere, che il P. Priore suoni il campanello ad affetto di riordinare la Processione, che per accidente siasi scomposta, perciò ogni Fratello nel fermarsi a detto cenno di campanello, osservi bene il sito in cui si trova, e cerchi rimettersi in buon ordine prima che il P. Priore risuoni per partire. Nel mezzo anderanno li Fr. Coristi, cantando in forma di pronuncia, a voce naturale, e più tosto. devota, che alta, le Litanie della Beatissima Vergine, e tutti li Fratelli colle braccia piegate risponderanno con divozione. Nel Venerdi santo però osserveranno il santo silenzio, mentre li Fratelli Coristi canteranno li Salmi della penitenza di David.

Non sia lecito ad alcuno di cavare le mani fuori del Sacco, nè mai rivoltarsi indietro, e tra la Processione si proibiscono espressamente i Mazzieri, e mai sia, che si vedano girare, e camminare si a spalliera, e con profondissimo inchino adoreranno Gesù Cristo Sagramentato: passato il Santissimo, il F. Priore suonerà il campanello, e tutti bacieranno la terra, si leveranno di ginocchio, e successivamente all'altro cenno cammineranno. Suomando l'Ave Muria s' inginocchieranno nel medesimo ordine, che si ritrovano, ed il simile si farà, se s'incontrerà passare il Sommo Pontefice.

Quelli, che porteranno la Santissima Groce, e le Torce, non dovranno mai prostrarsi colla faccia per terra, ma bensì lo faranno col cuore solamente, essendo impediti nel corpo per il·loro ufizio. Ritornati, che saranno nella nostra Chiesa, renderanno le dovute grazie al Signore, e poi si anderà nel Coro, e tutti inginocchiati, deporranno li Deputati la cura della Processione, ed al cenno del P. Priore si leveranno in piedi, e si canterà il Vangelo della Lavanda da un Fratello Sacerdote; e dopo si farà la Lavanda de' piedi dal P. Priore, e Consiglio segreto, in memoria dell' umiltà santissima di Gesù Redentor nostro, e secondo che prescrive il nostro Cerimoniale.

### CAPITOLO XVI.

Delli Deputati al Governo dell'Archiconfraternita.

Dodici saranno i Fratelli destinati alla cura, ed amministrazione del nostro Luogo Pio, cioè un Priore, un Assistente, un Segretario, un Regolatore, un Elemosiniere, un Paciere, un Maestro de' Novizi, un Visitatore d'Infermi, un Sindico, un Archivista, un Provveditore dell' Ospedale, ad un Provveditore dei Morti, e questi soli vogliamo, che abbino il governo, e componghino il Consiglio segreto.

Se qualcuno delli suddetti Uffiziali, o per le sue particolari incombenze, o per la soggezione della Carica avesse bisogno di qualche Fratello, che lo ajutasse, lo potrà dimandare al P. Priore il quale gli assegnerà un altro Fratello Oblato, ma non mai

Sopranumerario, o Novizio.

Il mezzo più ingegnoso, che dovranno unitamente usare, sarà il zelo dell'onore di Dio, il profitto dell'Archiconfraternita, e l'ingenuità del fine, che dovranno praticare, e professare per amarsi scambievolmente; sicchè sia un amare, che non ricusi fatiche, e sudori, ma tutti solleciti interverghino ai Consigli, i quali non dovranno mai tralasciarsi, ancorchè mancassero uno, o più di quelli, che vi devono intervenire, ma si faranno assolutamente con quei Fratelli, che si troveranno presenti. Ciascheduno di essi poi farà sempre spiccare una piena soggezione, ed ubbidienza al P. Priore, al quale solamente saranno sempre soggetti, come loro immediato Superiore.

E perchè il buon albero produce frutti egualmente buoni, (dice Cristo Signor nostro) perciò dovranno sempre risplendere con sante operazioni, affine, che si diffonda, e comunichi a tutti la loro carità, e pietà. Sia sempre adunque tutto questo lo studio, che dovranno usare, e praticare li Deputati, perchè così facendo saranno sicuri dell' eterna salute, quando l'amore, e la pace faranno di dodi-

ei Fratelli Deputati un anima, e di un Archicon-fraternita un cuore.

#### CAPITOLO XVII.

Dell'Elezione del Priore, ed altri Uffiziali del Consiglio segreto.

Non vi è cosa, che conduca con maggior faci-lità al buon esito di ogni grave interesse quanto la scelta de' buoni Ministri, che debbano maneggiarlo, e trattarlo; Quindi è che in ogni anno la Domenica dopo l'ottava della festa del santissimo Cuore di Cesù, ossia nella domenica IV. dopo la Pentecoste, si verrà alla elezione degli Ustiziali descritti nell' antecedente capitolo: Nello stabilirsi siffatto giorno per tale elezione, si è avuto in vista di dare al Fr. Archivista il congruo tempo a compilare lo stato economico con un distinto ragguaglio di tutto ciò che si è eseguito nell' anno priorale, tanto rispetto all' introito, ed elemosine, quanto circa ai crediti, e debiti, ed all' amministrazione della Ghiesa di S. Teodoro: Gli uffiziali che verranno eletti come deputati al buon regolamento della nostra Archiconfraternita, dovranno essere diligenti, esemplari, e di ottima fama, e dovranno assieme con tutti gli altri Fratelli essere sempre soggetti all'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal Vicario pro tempore, o suo Illustrissimo Monsignor Vicegerente, il primo de' quali dal Priore, ed Archiconfraternita sarà semprè ossequiate, e riconosciuto come suo

special Protettore, qual Protezione s' intenda presa dalli medesimi nell' atto stesso, che prenderanno possesso della Carica, ed in caso di rinunzia si eleggerà dall'Archiconfraternita un altro Eminentissimo per Protettore.

Nell' eleggersi li detti Uffiziali, si drovrà esattamente osservare quanto si prescrive in questo

Capitolo.

Sarà dunque cura del P. Priore, ed altri Uffiziali nell'antecedente Consiglio Segreto, di deputare due Fratelli per invitare l'Eminentissimo, e Reverendissimo, Signor Cardinal Vicario, o altro Protettore, acciò si compiaccia intervenire per fare detta funzione, e non potendo Sua Eminenza, si supplicherà Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo Vicegerente, qualora il Protettore sia il Signor Cardinal Vicario, ed essendo anche lui impedito, assisterà il nostro P. Priore, il quale mancando di venire, si farà la funzione dal Fratello più degno del Consiglio Segreto per dignità di Carica, coll'ordine notato nell'antecedente Capitolo, e quando anche niuno di questi vi fosse, presiederà il Fratello più anziano, che si troverà presente, volendo, che in ciò si osservi l'anzianità dell' Oblazione.

Frattanto non mancheranno i Fratelli fare fervorose orazioni al Signore Iddio apparecchiandosi auche colla Santissima Comunione in una delle Feste antecedenti, affine di pregarlo, che si degni darci per Priore un pio, ed esemplare Fratello, come anche tutti gli altri per il Consiglio Segreto.

Il giorno adunque di detta Domenica tre ore e mezzo prima dell'Aye Maria si adunerrano in Oratorio per recitare l'Uffizio dello Spirito Santo, e se avanzerà tempo, ascolteranno le Vite de' Santi; in questa funzione li Fratelli tutti staranno vestiti di Sacco, osservando il santo silenzio.

Subito, che si avrà notizia della venuta del Signor Cardinal Protettore, o Monsignor Vicegerente, il Priore con li Fratelli del Consiglio segreto l' anderanno a ricevere alla porta della Chiesa, e lo serviranno per finchè l'E. S., dopo fatta breve orazione, si porrà a sedere nella sedia del

P. Priore posta in Oratorio.

Avanti il Signor Cardinale, o altra Persona, che presiederà a questa funzione, si farà trovare preparato un Tavolino con suo Tappeto, e sopra di questo l' Orazione solita dirsi avanti, e dopo questa funzione, il Campanello, la Bugia, ed ogni altra cosa, che sarà necessaria; ai lati dei Tavolino vi sanno due sgabelletti, uno a destra per il P. Priore, e l'altro a sinistra per il Fr. Segretario; vicino a Sua Eminenza staranno sempre in piedi il Fr. Regolatore, ed il Fr. Archivista.

Essendo tutti li Fratelli posti al suo luogo, si suonerà da Sua Eminenza il Campanello, ed intuonato l' Inno dello Spirito Santo, si reciterà a vicenda dal Coro, e si terminerà colla sua Orazione. In questo tempo il Fr. Archivista farà uscire dall'. Oratorio quelli, che non sono nostri Fratelli, e chiuderà tutte le porte. Terminato l' Inno il Fr. Segretario leggerà il presente Capitolo, e poi dal Fratello Archivista si leggerà lo Stato economico con un distinto ragguaglio di tutto ciò, che è se-

guito in quell'anno, tanto rispetto all'introito, ed elemosine, quanto dei orediti e debiti della Compagnia, la quale Relazione o sia Nota, sarà sottoscritta dal medesimo Fr. Archivista per riporla poi in Archivio; dopo di ciò, si verrà immediatamente all'elezione di dieci Fratelli, che nell'anno venturo col Priore e col Fr. Assistente, come si dirà in appresso, devranno sostenere le cariche del Consi-

glio segreto.

Il Fr. Regolatore, prendendo in mano un Baciletto, che starà sul Tavelino, in cui vi saranno scritti in tanti bollettini i Nomi di tutti i Fratelli Oblati, che saranno presenti nel Consiglio, li consegnerà ad uno ad uno a Sua Eminenza, da cui si leggeranno, e li Fratelli, che si sentiranno nominare, si alzeranno in piedi, e risponderanno Deo gratias, ed il Fr. Segretario li anderà registrando in foglio. Dal Sig. Cardinale si daranno questi bollettini al P. Priore, il quale in modo, che possa esser visto da tutti li piegherà, e porrà dentro le palle di legno forate in mezzo, che a tal' effetto si troveranno preparate, e getterà poi le suddette palle in una saccoccia di canevaccio. Si dovrà avvertire però, che oltre l'essere esclusi da questa bussola tutti i Fratelli assenti da questo Consiglio, e li Fratelli Sopranumerari e Novizi, sarà anche escluso il Priore, e Segretario, che escono di carica, Imbussolati in tal forma li suddetti Fratelli, dovrà il Fr. Regolatore prendere in mano la saccoccia, e fatte ben confondere le palle fra di loro, l' esibirà a Sua Eminenza, da cui si caverà una palla, e si consegnerà al P. Priore, il quale ne trarrà

fuori il bollettino, e senza spiegarlo lo darà all' Eminenza Sua, che lo leggerà; il Fratello così estratto, subito, che sentirà nominarsi, rispondendo Deo gratias, si partirà dal suo luogo, e fatto profondo inchino a Sua Eminenza, si metterà a sedere in uno de' due banchi preparati nel mezzo dell' Oratorio, e nella medesima forma si estrarranno fino al numero di sei, l'uffizio de' quali sarà di nominare ciascheduno quattro Fratelli Oblati, quelli che secondo la loro coscienza giudicherano esser atti à ben governare la nostra Archiconfraternita, e ricordandosi che saranno tenuti di render stretto conto a Dio, se non nomineranno Soggetti degni, e se per loro colpa, il Luogo Pio sarà malamente servito, ed il patrimonio de' poveri con negligenza amministrato.

Estratti che saranno questi sei Fratelli, ed andati al luogo destinato, il Fr. Segretario, presa licenza dal Signor Cardinale manderà li Fratelli estratti ad uno, ad uno, secondo l'ordine dell'estrazione al Tavolino preparato a tal effetto in mezzo all'Oratorio, avvertendo, che non dovrà mandarvi il secondo, se prima non sarà tornato il primo, e così degli altri. Sopra questo Tavolino si farà trovare tutto ciò, ch'è necessario per scrivere, come ancora una Nota di tutti li Fratelli Oblati, nella quale sarà distinto non solo il nome del Santo eletto da ciascun Fratello, ma ancora il Casato, acciocchè niuno delli sei Fratelli, che hanno da nominare possa confondersi.

Giunto che sarà il Fratello già estratto al detto Tavolino, scriverà li nomi di quattro Fratelli, e poi, piegata la carta la porterà al Tavolino avanti Sua Eminenza, e la metterà in una Bussola ivi preparata, e fatto profondo inchino, ritornetà a sedere nel banco, donde parti. Devono avvertire questi sei Fratelli, che hanno la facoltà di nominare. quelli Fratelli Oblati, che più loro aggrada, ancorchè fossero assenti, ed ancorchè avessero sostenute altre Cariche nell'anno antecedente, eccettuati però se stessi, proibendosi espressamente di poter nominare nè se stessi, ne alcuno degli altri sei Fratelli estratti: saranno anche esclusi tutti quelli, che per le loro mancanze si troveranno sospesi dall' uso del nostro Abito. Fatto ciò, dal Er. Archivista sì vuoterà la Bussola avanti il Signor Cardinale, il quale ad una ad una spiegherà le carte, e leggerà li Nomi in esse notati, che si registreranno dal Fr. Segretario da cui subito si faranno ventiquattro bollettini, nei quali saranno scritti li nomi delli ventiquattro Fratelli nominati, questi ventiquattro bollettini poi si leggeranno dal Signor Cardinale, e si daranno al Priore, ad effetto di metterli in altrettante palle, e poste queste nella saccoccia, e mescolate, come si è detto di sopra, se n' estrarranno dieci da Sua Eminenza, quali insieme ai Priore ed al Fr. Assistente saranno li dodici Uffiziali del Consiglio segreto per l' anno avvenire. Spetterà poi al nuovo Priore distribuire alli dieci estratti le Cariche secondo, che giudicherà nella sua prudenza.

Se succedesse, che più d'uno dei sei Fratelli estratti nominassero la stessa persona, e perciò non restasse pieno il numero dei ventiquattro da imbussolarsi, in tal caso vogliamo che sia in libertà dell' Eminentissimo Presidente, di Monsignor Vicegerente, o di qualunque altro, che assiste alla funzione, di nominare tanti soggetti, quanti saranno necessari per empire detto numero di ventiquattro, e questi saranno imbussolati con gli altri, essendo in sua libertà di sceglierli anche fra il numero delli sei già estratti a nominare, purchè li trovi capaci; l' istesso si farà se gli estratti a nominare nominassero se stessi o i loro Compagni, ovvero qualche Fratello, che sia attualmente sospeso dall'uso del nostro Sacco, mentre vogliamo, che l' imbus-

solati siano ventiquattro di numero.

Se poi accadesse, che alcuno nominasse nel foglio più di quattro Fratelli, allora si dovranno imbussolare solamente i primi quattro nominati, e tutti gli altri si avranno come non fossero stati nominati. E perchè la S. Congregazione della Visita Apostolica ordina, che non possino essere ammessi nel medesimo Consiglio segreto quelli, che sono Parenti sino al secondo grado inclusive, sotto pena di nuffità dell' ultimo eletto, perciò ordiniamo, che dandosi il caso, che venghino nominati nel numero di ventiquattro, o più, che sieno Parenti fin' al secondo grado inclusive, possino questi esser imbussolati con gli altri, ma non già mai rimanere eletti, eccettuatone il primo estratto: Che se dopo estratto uno di loro, ne uscisse qualcun' altro, vogliamo, che l'elezione di quest' ultimo sia nulla, ed invalida, e che in suo luogo, se n' estragga un altro.

Dopo estratti li dieci fratelli pel Consiglio Segreto dell'Anno venturo, dalla medesima Bussola se n' estrarranno cinque altri dall' Emin. Sua, e si registreranno dal Fratello Segretario, e questi si conserveranno ad effetto di rimaner surrogati secondo l' ordine della seguita estrazione, in caso, che alcuno delli dieci estratti, o venisse eletto Priore, o non volesse accettare la carica per giuste cause, o passasse in quell' anno a miglior vita, oppure rimanesse privo, o sospeso dal nostro Sacco, per qualche man-

camento, che Dio non voglia.

Terminata l' elezione degli Ufficiali del Consiglio segreto, si verrà a quella del nuovo Priore in escuzione del Decreto dell' Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Card. Vicario nostro Protettore, emanato il di 8. Giugno 1737., esistente originalmente nel nostro Archivio nella maniera seguente, cioè; Nel giorno istesso della Congregazione generale avanti, che venga al nostro Oratorio l' Eminentissimo Protettore, o Monsignor Vicegerente li Fratelli della Congregazione segreta si portino col loro Priore nella Stanza del Consiglio, ed ivi con Schedola scritta dia ciaschedunoa suo arbitrio la nomina ad un Fratello Oblato o della Segreta, o della Generale sì presente, che assente, ed ognuno de' nominati correrà poi per bussolo nella piena Congregazione segreta, nella quale tutti daranno il loro voto, escluso solo quel Fratello della Segreta, per il quale si corresse il bussolo: nel qual caso per mantenere l'eguaglianza del numero de' voti nella ballottazione, il Priore che presiede al Consiglio, o in mancanza di questo il più degno nel Consiglio medesimosupplisca al difetto di quello che non vota col dare esso due voti, e quelli tre Fratelli, che nella ballottazione avranno più voti si proporanno alla

Congregazione generale per eleggerne il puovo Priore, e dandosi il easo che nella Segreta le nomine fossero uniformi, e ristrette in uno, o due soli Fratelli, per eleggere il terzo si dovrà fare dalli stessi Fratelli della Segreta altra Nomina, quale data parimenti scritta in Schedola, si correrà di nuovo il bussolo, per rendere in tal guisa compito il numeno de'tre Fratelli, e se accadesse, che nelli Fratelli nominati vi fosse parità di voti si prenderà il più anziano di Oblazione, e sequesta non prevalesse in concorso de' Fratelli, che fossero stati ascritti nello stesso giorno fra gli oblati, in tal caso si farà l' estrazione a sorte dal Priore, edi in sua mancanza dal più degno del Consiglio segreto: Se poi nel Consiglio segreto vi fossero più Nomine, come probabilmente vi possono essere, e li tre primi Fratelli consi in busselo avessero la generalità de voti; pure si dovrà correre il bussolo per tutti gli altri nominatii , a favore de quali se ancora sortisse la generalità de' voti si ricorrerà all' anzianità, e non essendovii questa si ricorrerà alla sorte nel modo di sopra accennato : Stabilito per tanto li tre Fratelli da proporsi alla Generale, si brucieranno subito le schedole, e tornati li Fratelli della Segreta nella Congregazione generale, a suo debito tempo il Fratello Segretario si fermerà vicino l' Altare , e leggerà li nomi delli tre Fratelli eletti dal Consiglio segreto col' numero de' voti che hanno axuto e fatti tre bollettini noterà un Fratello per bollettino , scrivendo con carattere intelligibile non solo il Nome: del Santo assunto, che del proprio Casato, e ad effetto, che ognuno possa considerare, ed abbia in

vista i Soggetti, che corrono, porrà l'iscrizione de' medesimi alle tre bussole, che staranno preparate

sopra s' Altare.

Ritornando poi il Fr. Segretario al suo luogo, chiamerà li Fratelli Oblati uno per uno, eccettuati però li tre Fratelli eletti, ( quali nè saranno chiamati, nè potranno votare ) ed il Fratello chiamato, partendo dal suo luogo, riceverà da chi presiede alla funzione una Palla, e portatosi all' Altare porrà la mano in tutte tre le Bussole per render segreta l'elezione, e farà cadere la Palla in quella Bussola, dove sarà scritto al di fuori il Fratello, che secondo la sua coscienza stimerà più a proposito di essere Priore in benefizio dell' Archiconfraternita, e se tal funzione restasse onorata dall' intervento dell' Eminentissimo Signor Card. Vicario, o altro Eminentissimo Protettore, o da Monsignore Illustrissimo Vicegerente essi soli potranno dare due voti. Ciò fatto si apriranno in pubblico le Bussole, e quel Frarello, che avrà più voti, quello sarà il nostro Priore, avvertendo, che chi una volta sarà stato Priore, non potrà essere eletto per simil carica, che dopo tre anni. L'altri due Fratelli poi, che averanno corso il partito per essere Priore, si registreranno dal Fr. Segretario, con il numero de' voti ritrovati nelle altre due Bossole, e dandosi il caso, che per giusti motivi sia permesso al Priore rinunziare la sua carica, o pure, che nell' anno del suo governo cessasse di vivere, che Dio non voglia, abbia allora a riconoscersi per Priore il primo, che di detti due si troverà con maggiori voti, e così il terzo in maneanza de'primi due. Che se nella terna risultasse nel Consiglio generale una parità di voti in due, o anche in tutti e tre i soggetti proposti, si avrà eletto in Priore il più anziano di oblazione; e se questa non prevalesse in concorso di fratelli ascritti nello stesso giorno fra gli Oblati, si ricorrerà alla sorte del bussolo. Fatta che sarà la publicazione del nuovo Priore, si leverà subito in piedi per santa ubbidienza, se si troverà presente in Consiglio, ed il Fr. Regolatore con il Fr. Archivista anderanno a prenderlo, e condottolo avanti l'Eminenza Sua, o chi terrà il suo luogo verrà, dal medesimo esortato ad adempire bene il suo Uffizio, e gli consegnerà un foglio, in cui saranno notati li nomi de' dieci Fratelli estratti per essere Uffiziali l' anno venturo, acciò possa esso pensare a distribuire fra essi proporzionatamente le cariche. Se poi il Priore eletto fosse assente, allora il Fr. Segretario si prenderà la cura di essere dal nuovo Priore a dargli parte della di lui elezione, ed a consegnargli il foglio sopraccennato, e vogliamo inoltre, che il P. Priore così eletto sia tenuto ad accettare la carica per santa ubbidienza.

Se accadesse poi, che il nuovo Priore fosse uno di que' dieci, che in questo Consiglio sono estratti per esser Uffiziali del Consiglio segreto l'anno venturo, allora per empire il luogo vacante, si prenderà un di quelli cinque Fratelli, che sono stati estratti dal Bussolo delli 2/1. Fratelli nominati, e che si conservano a tal' effetto registrati, per surrogarli in mancanza di alcono de' dieci Uffiziali, e dovrà scegliere quello, che sarà il più anziano secondo l'ordine della già seguita estrazio-

ne, come si è detto di sopra. E dandosi il caso, che li cinque estratti dovessero tutti entrare in Consiglio segreto, e ne abbisognassero altri per compire il numero de' dieci Ufficiali, allora se n'estrarranno quanti occerrono dal numero di quei nove, che restarono nel Bussolo il giorno dell' elezione. E qualora neppure i nove fossero sufficienti a riempire quei posti che fossero vacanti, in tal caso da ciascun Uffiziale del Consiglio segreto si nominerà un soggetto nel medo stesso, che si nomina il Priore, è quelli tre che per Bussolo avranno la maggioranza de' voti saranno proposti al Consiglio generale del Mese; acciò per Bussolo ne scelga uno, che subentrerà nella vacante carica.

Terminata la fanzione, da Sua Eminenza s'intuonerà l'Inno Te Deum Laudamus, che si proseguirà a Coro, e poi si dirà l'Orazione, e resterà il tutto compito con accompagnarsi l'Eminenza sua, o Monsignor Vicegerente, tanto dagli Uffiziali del

futuro anno , quanto dell'anno scorso.

Benchè in questa Congregazione siasi fatta l'elezione delli nuovi Uffiziali, non per questo assumeranno subito il governo dell' Archiconfraternita, ma lo prenderanno nel Consiglio segreto, che a tal effetto si terrà in un giorno più comodo prima della Domenica immediatamente seguente, ed in detto Consiglio gli Uffiziali, ch'escono di carica daranno il possesso al nuovo Priore, ed agli altri Uffiziali delle loro rispettive cariche, e perciò dovranno essere intimati gli uni, e gli altri, facendo sedere il nuovo Priore nella sedia solita, dal quale si darà parte della distribuzione delle cari-

che fatta ne' dieci Fratelli estratti, e con ciò s'intenda preso il possesso senz'altra formalità, onde immediatamente dovranno essere per tali ricono-

sciuti, ed ubbiditi da tutti.

E se sarà seguita la rinunzia di qualcuno si empirà il posto vacante a tenore di quanto si è detto di sopra. Nella sudetta Domenica poi dal nuovo Fr. Segretario si leggeranno in Coro li nuovi Uffiziali dopo le Lezioni del Matutino.

#### CAPITOLO XVIII.

### Del Consiglio Segreto, e Generale.

A Cciò sempre cresca il servizio di Dio, e sia Astabile, e permanente mediante il governo de' buoni Consiglieri, vogliamo assolutamente, che il Venerdì più prossimo all'ultima Domenica del Mese due ore prima dell'Ave Maria si faccia il Consig. segreto in una stanza commoda, e rimota, dove starà sempre preparato il Tavolino di competente lunghezza ricoperto di di panno verde: Sopra di esso nel primoluogo vi sarà un Crocefisso, a piedi di questo un Teschio di morto, in mezzo alla tavola un Orologio a polvere per regolare il Consiglio, e sarà cura del Fr. Segretario di preparare tutto il resto che farà di bisogno. Sederanno li Fratelli nei banchi attorno il Tavolino secondo il loro ordine, ed il P. Priore in un Sgabello coll' appoggio nell' ultimo luogo. In questo Consiglio, dopo che il Fr. Archivista avrà letto lo Stato della Compagnia di tutto quel mese, si ordineranno i pagamenti delle spese fatte per il mantenimento dell' Oratorio, e tutto il denaro, che avanzerà, si distribuirà a Poveri osservando in ciò quello, che si dispone in queste Regole al Cap. XIII. Il Fr. Segretario leggerà il foglio della distribuzione fatta dal Fr. Elemosiniere nel passato: mese, ed il Fr. Archivista: consegnerà. li Libri, e lo Stato della Compagnia al Fr. Sindaco, il quale, dopo che avrà fatto il Sindicato, lo consegnerà al Fr. Segretario, perchè lo possa leggere nel prossimo Consiglio Generale. Quindi è che i Fratelli di questo Consiglio dovranno con ognistudio invigilare, che non faccino spese superflue, ma solamente quelle, che saranno giudicate necessarie per un scarso mantenimento del Luogo Pio : Li sieno a cuore li Poveri, e fra di loro regni sempre la carità, e la pace, perchè dove non vi è la pace, non vi è Dio. Dopo si farà lo Scrutinio di quelli, che faranno istanza di esser nostri Fratelli, osservando quanto è stato stabilito al Cap. III.

Si tratteranno poi le materie, che riguardano il buon governo della nostra Archiconfraternita, e si prenderanno quelle deliberazioni, che si giudicheranno proprie, e necessarie, quali fatte publicare per tre Feste consecutive in Coro, avranno un pieno vigore di Legge, senza che possa mai appellarsi da simili Ordini, Decreti, e Risoluzioni.

Non però potrà mai il Consiglio Segreto ordinare cosa alcuna, che sia contraria a queste nostre Regole; ma se mai le circostanze de' tempi richiedessero, che in qualche parte si dovessero ampliare, o variare, ordiniamo, che prima il P. Priore proponga il caso in tre consecutivi Consigli segreti , in ciascheduno de' quali farà correre il Bussolo per voti segreti, e poi, quando in tutti li tre suddetti Consigli, con due terzi di voti sia stata risoluta la detta variazione, o ampliazione, ordinerà al Fr. Segretario d' intimare un Consiglio Generale per una mattina, nella quale per altro dovrebbe tenersi il Consiglio solito del mese, o in altra ad arbitrio del P. Priore, dove proporrà ai Fratelli la materia, e facendo correre il Bussolo per voti segreti, se si risolverà una tale ampliazione, o variazione, avrà questa in avvenire la medesima forza, e vigore, che presentemente hanno queste nostre Costituzioni. Si deve avvertire però, che acciò sia valida la risoluzione, dovranno concorrervi almeno due terzi di voti, e dovrano esser presenti più della metà delli nostri Fratelli Oblati. Che se a questo Consiglio non intervenisse il numero suddetto, dovrà intimarsene un altro, e se nè meno in questo li Fratelli fossero nel numero stabilito, s'intimerà il terzo, dove onninamente. ed assolutamente senza altra proroga si risolverà. ancorchè li Fratelli congregati fossero in pochissimo numero. Soprattutto ricorrerano a Dio coll' orazione, e procureranno di munirsi in quella mattina dei SS. Sagramenti.

In ciascheduna ultima Domenica del mese si farà il Consiglio generale in Coro la mattina terminata l'Ufficiatura. E perchè il giorno di tali Consigli, essendo già stabilito dalla Regola, ogni Fratello è obbligato di saperlo, perciò non sarà mai intimato. Il Consiglio generale però, che si terrà per l'elezione de'nuovi Uffiziali, vogliamo, che s'in-

timi; come anche tatti quelli, ne' quali si avrà a trattare qualche materia di rilevanza, lasciando alla prudenza del P. Priore il giudicare, quali saranno quei Consigli, che richiederanno una tal distinzione.

Si terranno dunque tali Gonsigli in Oratorio. Dove è la sedia del P. Priore, sarà preparato un Tavolino capace colla comodità per scrivere, ed un Sgabello senza appoggio per il Fr. Segretario. Sopra detta Tavola da una parte vi sarà quel teschio di morto, che si tiene in terra, quale starà rivolto al Coro, acciò da ognuno si possa considerare, che giorni fà quella testa era ricoperta di carne, e membrane, e che parlava come noi, come appunto sarà per succedere a ciaschedune di noi, e forse presto; in mezzo vi sarà un Bussolo, che in tutto sia segreto, per votare quando occorrerà, e farà bisogno; perciò ogni Fratello Oblato alla sua chiamata si porterà avanti il P. Priore, e dalla di lui mano prenderà la palla, che la lascierà cadere a quella parte, che giudicherà più espediente per la gloria di Dio, e vantaggio del Luego Pio, poi con modestia, ed inchino di capo, se n'anderà al suo luogo. Tutti li Fratelli, quando saranno in consiglio staranno col proprio abito, e senza il sacco, eccettuato il consiglio, dove si farà l'Elezione de'nuovi Uffiziali, al quale interverranno tutti vestiti di Sacco, e se qualcuno volesse parlare in benefizio del Luogo Pio, parli, ma non prima, che dia licenza il P. Priore. Prima di cominciare il Consiglio, si dirà l'Orazione dal P. Priore, come nel Cerimoniale, e poi stando in piedi dirà la colpa, rendendosi egli stesso colpevole di tutti quei difetti commessi dalli

Fratelli in quel mese; manifestera ciaschedun difetto, e dove su commesso, ma non chi lo sece, e di poi si sarà da tutti la penitenza; ciò terminato si rincontreranno li Fratelli dal Segretario, che leggerà questo Capitolo, con quello selle Pene, e lo stato della Compagnia, il sindicato, non che la somma delle limosine che si distribuiscono ai Poveri, notandone la Parrocchia, cui appartengono.

Si avvertono li nostri Fratelli di non fare veruna sorte di spesa, benchè minima, senza l'ordine del Consiglio segreto, e facendosi altrimenti va-

da in conto di chi la fa.

In questo Consiglio si accetteranno quellì, che desiderano essere nostri Fratelli, e si faranno passare li sopranumerari nel numero de Fratelli Oblati, osservandosi in ciò quanto quì si prescrive al capitolo III., e poi sarà cura del Fr. Segretario di avvisarli, affinchè nel termine di un mese debbano venire, al nostro Oratorio per fare l'ingresso, e respettivamente l'Oblazione.

Benchè in questo consiglio non possino votare se non li Fratelli Oblati, potranno con tutto ciò intervenirvi tutti gli altri tanto sopranumerari, che Novizi, i quali saranno semplicemente consultori, per tutto quello, riguarda il benefizio del Luogo

Pio.

#### Del Priore.

CIccome il buon Pastore è tutto attento alla cura del suo Ovile, acciò le Pecorelle con buon ordine sieno custodite, così appunto dovrà essere il Fratello, che sarà da Dio eletto per Priore della nostra Archiconfraternita, a cui tutti li Fratelli renderanno quell' ubbidienza, e riverenza, che conviene ad esso, come loro superiore, e perciò ogni qual volta comparirà in Coro, o in Vestiario, o in altro luogo, dovranno levarsi in piedi, e non sedersi, ancorchè sostenessero le primarie cariche, se non coll' ubbidienza. Egli poi procuri di tener rempre l'Archiconfraternita nel vincolo della carità, di mantenere nei Fratelli l'amor fraterno, e la santa pace, e trovando cosa di correzione, l'ammonisca, e poi gastighi, riformando con zelo di carità, con amor di giustizia, e con discreta pietà. Non si rallegri con leggerezza della Dignità, ma pianga nel suo cuore, e considerando quanto sia difficile dar conto al Giudice universale dell'amministrazione, e governo dei Luoghi Pii; insomma sia tale, che dal di lui esempio apprendino tutti a vivere da veri cristiani, e la sua vita sia un stimolo continuo ai Fratelli, amandoli tutti in Gesù Cristo senza parzialità.

Avrà sempre il luogo più distinto, e nel Coro sederà in sedia di legno, con distinzione dagli altri Fratelli, senza però alcuna sorte di banca, nè inginocchiatore avanti; nelle Processioni, ed Associazioni de cadaveri, anderà sempre appresso la compagnia, portando selamente il campanello; ad esso spetterà dire tutte le Orazioni, tanto in coro, che alle associazioni de cadaveri.

### CAPTTOLO XX.

### Dell' Assistente ..

Per supplire alle veci del P. Priore, quando questo sosse impedito, ed acciocche le nostre Opere spirituali camminino con buon' ordine, e divozione, vogliamo, che un Fratello particolarmente ne abbia la cura, che si chiamerà Assistente.

El perchè nel nuovo Consiglio segreto, che potrebbe trovarsi totalmente cambiato , vi sia sem-pre un Officiale informato degli affari trattati, e forse non ultimati nel precedente anno priorale, onde istruirne glis altrispel migliore andamento dell' Archiconfranita, il Priore il quale esce di carica. dovrâ assumere l'officio di Assistente nell'annospecessivo. Che se ciò non potesse avvenire o per ostacolo di affinità col nuovo Priore, o perche abbia: ragionevoli motivi di rinunciare, o per circostanzadi morte, o per altra qualsivoglia ragione, in tali casi dovrà coprire il posto di Assistente quello degli Officiali dell' anno precedente, che secondo l'ordine delle cariche vengono descritti nel cap. XVI: di questa Regola, e nel quale non concorra alcunimpedimento.

E

In assenza dunque del Priore dirà egli tutte le Orazioni, e darà quegli ordini, che giudicherà necessari per il buon regolamento delle nostre funzioni, non però gli sarà mai lecito di sedere alla sedia del P. Priore, nè di esiggere alcun' ossequio distinto, e molto meno di penitenziare i Fratelli, ch' ettassero, ma dovrà dopo riferirlo al P. Priore, il quale colla sua prudenza darà quel riparo, che stimerà più proprio. L'istesso s'intenda di qualsivoglia altro Fratello, mentre chiunque supplira le veci del Priore, dovrà sempre essere considerato come un semplice Fratello.

### CAPITOLO, XXI.

### Del Segretario.

Cobbligo del Fr. Segretario sarà d'intervenire a Linuti li Consigli tanto segreti, che generali, ne quali noterà fedelmente tutti li decreti, e risolazioni, che si faranno, redigendoli poi nel libro de gli atti della nostra Archiconfraternità, che si tiene a quest'effetto, scrivendo il giorno, che si faranno detti Consigli coi nomi de' Fratelli, che v'interverranno, e tutto quello, che sarà ordinato: B se in alcuno di detti Consigli il Segretario non fosse presente, il P. Piote commetterà ad un' altro Fratello (purche sia tale, che per altro abbia la voce attiva in quel consiglio) di notare in un foglio ciò, che si farà, per darlo poi al Segretario, acciò lo riporti al suo libro.

Spedirà le aggregazioni delle Compagnie di fuori con tenerne registro a parte, scriverà le lettere missive, facendole sottoscrivere dal P. Priore. Terrà conto di quelle vengono di fuori, come anche de' Memoriali presentati per qualsivoglia causa; e particolarmente di quei che desiderano di essere ammessi nel nostro consorzio, e tanto di questi, che di quelle ne farà filze per riporle a suo tempo im Archivio. Pubblicherà per tre volte nel Coro l'istanza per chi desidera essere nostro Fratello. Noterà giorno per giorno colla maggior diligenza possibile tutto quello, che occorrerà di qualche momento, ed intimerà li Consigli, e Processioni, che gli saranno ordinate del P. Priore. Sarà anche sua cura di tenere affisse le Tabelle in Coro. doversieno descritti gli Uffiziali, e li 72 Oblati. Si guardi però di dar fuori Fede, o copia de' nostri decreti, o di qualsivoglia altra scrittura senza ordine in scriptis del Padre Priore; sotto pena di esser raso dalli nostri Libri, e Tabelle.

### CAPETOLO XXII.

# Del Regolatore.

Quantunque i nostri Fratelli sieno per essere diligenti, ed appieno osservanti della nostra Regola, vogliamo nondimeno, che vi sia uno de Fratelli eol nome di Regolatore, il di cui uffizio sarà di ammonire, ed avvisare qualunque nostro Fratello, anche il Padre Priore, se farà bisogno, sempre però con puro zelo di amor di Dio, quan-

do con ogni puntualità non si osservasse ciò, che si prescrive in queste nostre Costituzioni; avvertendoli privatamente, e senza strepito, e pubblicità. Che se da qualche Fratello si trascurassero le di lui ammonizioni, dovrà egli riferirlo al P. Priore, e Consiglio segreto, perchè lo gastighino. Sarà ancora obbligato invigilare all' intera osservanza del Divin Culto, e che la Chiesa, Coro ed Altari siano da' Fratelli sagrestani ben custoditi, e con tutta pulizia conservati. Ad esso spetterà regolare il Ceremoniale del Coro, e in tutte le funzio-ni; ed in far ciò anche da lui si osservera esattamente il silenzio, mentre nel distribuire le Lezio-ni anderà avanti quel Fratello che dovrà dirla, e ficendo un' inchino di capo gli accennerà la Le-zione, e così farà in ogni contingenza per non rom-pore li silenzio, In quelle funzioni, che richiedono più particolare istruzione, dovrà avvisare anticipatamente i Fratelli deputati, ed in oltre asligerà in Coro gli Ordinarj, acciocche ognuno resti informa-to di ciascheduna funzione, che si dovrà fare. Nelle Processioni, ed Associazioni de' Cada-

Nelle Processioni, ed Associazioni de' Cadaveri sarà diligente, e con somma attenzione osservante del modo, e forma che ordinano le presenti Costituzioni: Mancando qualche Fr. Deputato, lo dirà al Padre Priore, perchè egli possa surrogare un' altro. Ad esso spetterà deputare li Fratelli per le Questue, e per tale effetto dovrà avere appresso di se un libro, dove sieno descritti tutti li nostri Fratelli: E siccome dal medesimo dipende tutto il rigolamento, dovrà essere vigilante, e per tempo trovarsi nel Vestiario la mattina, ed il giorno,

che si faranno dette Questue, per istruire quelli deputati circa il modo già prescritto nel suo Capitolo.

### CAPITOLO XXIII.

### Dell Elemosiniere.

Cciocchè l' Archiconfraternita sempre più ope-Ari con ardentissimo amore di carità verso le povere Famiglie necessitose, poiche la medesima con tanta pietà cerca sovvenirle coll' elemosine mendicate, e raccolte da' suoi affettuosi Fratelli per la Città: Vi sarà un Fratello Deputato ad effetto, che con tutta celerità distribuisca ai poveri quell' elemosine, che dal P. Priore gli verranno ordinate. Sarà dunque diligente, e si ricordi, che la marca di un vero Cristiano é l'amare il Prossimo, come se stesso, e che l' elemosina dev' esser fatta con perfetta carità, in modo, che la mano sinistra non veda la destra, mentre tal carità venendo fatta così di nascosto, è molto grata a Dio; per questo il Fratello Elemosiniere, subito che avrà avuta la nota della distribuzione, consegnerà l'elemosina assegnata a' Poveri con ogni diligenza, e sollecitudine, osservando quello, che si prescrive al Capitolo XIII.

E perchè l' elemosina è tanto efficace, che placa l' ira, e la vendetta di Dio, e smorza li peccati, come appunto l'acqua l' ardente fuoco, perciò i Fratelli sieno caritativi colli poveri, ed ogni volta, che si congregheranno in Oratorio, potendo, offerirauno quella elemosina, che a ciascuno piacerà nei Signore, senza essere astretti, nè obbligati in modo 70 alcuno di farla, e facendola, non la faccino con tristezza, perchè addio ama l' Elemosiniere allegro.

### CAPITOLO XXIV.

#### Del Paciere.

TOn vi è cosa più degna della carità cristiana, IN che il conservare fra gli Uomini quella pace, che per eredità ci fu lasciata dal nostro Redentore : E perciò vogliamo che vi sia un Fratello, che si chiamerà Paciere, l'uffizio del quale sarà di riconciliare subito gli animi di quei Fratelli, fra i quali per qualche accidente fosse nato dispiacere: Onde se si dubitasse, che in loro potesse mancare l'amorfraterno, e se la dissenzione fosse per cosa grave, ne avviserà il P. Priore, e Consiglio segreto, perchè v' interponghino la loro autorità. Il modo poi, che userà nell'insinuare ai Fratelli, che amino il suo Prossimo, benchè dal medesimo oltraggiati, sarà il ricordar loro, che il Salvatore del Mondo portò la pace agli Uomini di buona volontà, e pregò il Padre sull'Altare della Crove, che perdonasse ai suoi Crocifissori.

### CAPITOLO XXV.

# Del Maestro de' Nuovi Fratelli.

TL Maestro de' Novizizi prenderà esatta, e segreta informazione di quelli, che fanno istanza di essere ammessi fra noi, come si è detto al capitolo III. Avrà cura di ammaestrare quelli, che nuovamente sono ricevuti per Fratelli, insegnando loro con carità, ed amore le cerimonie, che dovranno fare nell' Ingresso, nel dire l'Uffizio, nel canto, nell' andare a Processioni, ed a Mortori, e perciò farà buona pratica della presente Regola, e finalmente con ogni diligenza l'indirizzerà con amore, e caritativa divozione, e quando non gli riesca eseguire tutte queste cose ricercherà dal P. Priore un altro Fratello, il quale faccia le sue veci in ciò ch'esso manca. Ad esso spetterà leggere le Meditazioni, quando non venga disposto altrimenti dal P. Priore.

### CAPITOLO XXVI.

# Dell' Infermiere.

Essendo che la carità verso Dio, ed il Prossimo sono due Poli, sopra de' quali si aggirano tutte le virtù; perciò vogliamo, che quel fratello destinato ad essere Visitatore de' nostri Fratelli infermi sia caritativo, e vigilante per la loro salute: Giungendogli a notizia l'infermità di qualcuno, si porterà con sollecitudine a visitarlo, e lo assisterà, e servirà come appunto esso vorria esser servito, ed assistito se avesse male; nè si contenterà di andaivi una sol volta, ma vi tornerà ogni giorno, e più spesso, se farà bisogno ajutandolo ed esortandolo a tollerare con pazienza quella visita del Signore. Ne darà parte spesse volte al P. Priore, e Consiglio Segreto, affinchè possano provedere l'infermo Fratello di tutte quelle cose, che gli bisogneranno co

modo proprio, e secondo la possibilià dell' Archiconfraternita, particolarmente se fosse povero. Procurino peraltro i Fratelli di far consapevole la Compagnia qualora cadano infermi, acciò il Fr. Visitatore, quando però essi lo permettino, possa esercitare
questi atti di fraterna carità, o almeno sieno sovvenuti colle Orazioni.

### CAPITOLO XXVII.

### Del Sindico.

Enchè non si dubiti punto, che ogni Fratello Deleputato a qualche uffizio sia per fare con tutta diligenza, e fedeltà il debito suo, vogliamo nondimeno, che vi sia un Sindico, il di cui incarico sarà di rivedere ogni mese il conto dell' Amministrazione a quegli Uffiziali, che avranno in qualche modo maneggiato robba, o denari, ed elemosine della nostra Archiconfraternita, e fatto il Sindicato lo leggerà in Consiglio segreto, e se troverà, che qualcheduno abbia mancato, e non abbia bene adempito alla sua incombenza, il P. Priore, e Consiglio segreto prenderanno quella risoluzione, che giudicheranno necessaria. Sarà parimente tenuto di fare il Sindicato a tutti gli altri Uffiziali secondo le loro cariche, e procurerà in termine di dieci giorni, cominciando dal dì, che gli saranno consegnati i libri, di averlo terminato. Da quello, che risolverà il Sindico, non si potrà appellare, che al P. Priore, e Consiglio segreto. Se poi il Sindico senza giusta causa ricusasse di fare il Sindicato a

qualche Uffiziale, sarà punito dal Consiglio segreto, colla privazione della carica, o con altra pena ad arbitrio.

### CAPITOLO XXVIII.

## Dell' Archivista, ed Archivio.

DErche le Scritture, Privilegi, e Brevi dell' Ar-I chiconfraternita sieno hen custoditi . vogliamo, che vi sia una stanza a parte, adornata con armari per conservare le cose suddette. In detti ri si conserveranno le sagre Suppellettili, Cera, e tutto ciò sarà necessario per servizio della Casa di Dio, ed acciocche vi sia chi con pulizia custodisca, conservi, e proveda di tutte le cose sopraddette, vi sarà un Fratello, che si chiamerà Archivista il quale terrà la Scrittura in detta stanza, e non altrove, e per tal' effetto averà un libro mastro di tutte l' elemosine, delle cassette che si ritengono dalli Fratelli nel Vestiario, di tutta l' intera Scrittura a dare ed avere, altro simile di tutti Fratelli, un altro per registrare li mandati, ed un altro dove li Fratelli questuanti faranno la Fede dell'elemosine consegnate, come si è detto al capitolo XII. Si terrà ancora l'inventario di tutto l'Archivio assieme coll' altro di tutta la robba dell' Archiconfraternita, della quale farà ricevuta il Fr. Archivista nell'latto della consegna. Terrà ogni libro ben scritturato, e ragguagliato, acciò il Sindico lo possa visitare ogni mese prima del consiglio segreto. Dovrà ogni mese fare lo stato della Compagnia, e lo leggerà nel Consiglio segreto, affinchè, dedotte le pure,

e sole spese di ciaschedun mese, che sono necessarie, e necessarissime per mantenimento dell' Archiconfraternita, il sopra più si dia a poveri.

Conservera tutte le giustificazioni de' pagamenti fatti, elemosine ricevute, Messe celebrate, ed ogni altra cosa in diverse filze con buou ordine, e pulizia dentro gli armari dell'Archivio. Egli solo, e non altri riceverà tutta sorte di elemosine, per renderne poi conto al Consiglio segreto, e generale alla fine di cischedun mese.

### CAPITOLO XXIX.

## Del Proveditore dello Spedale.

L Deputato agli Infermi nello Spedale della Consolazione dovrà assistere con fervore, ed attenzione a quest' opera di misericordia, affinchè col suo buon' esempio risvegli in tutti i Fratelli i esercizio di sì bella virtù, impieganc'osi nel servizio del suo Prossimo, che si ritrova infer.no. Dovrà dunque il Fr. Deputato a tal cura, subito che sarà eletto, scegliere di sua soddisfazione uno, o due-Fratelli per suo ajuto, col consenso però del P. Priore.

Ogni qual volta, che si farà quest' opera pia, dovrà fare avvisare altri sei Fratelli, perchè servino i poveri Infermi, ed ancora provederà ciò, che si darà per carità alli medesimi, al qual' effetto ne prenderà licenza dal P. Priore, e Consiglio segreto, che gli somministeranno quell' elemosina sufficiente per il ristoro caritativo da darsi alli po-

veri Infermi. E di quell' elemosina, ch'esso riceverà spontaneamente dalli Fratelli, che veranno a fare quest' opera pia, ne renderà conto ogni mese al P. Priore, e Consiglio segreto, e la robba proveduta da distribuirsi per il suddetto ristoro la farà dispensare a suo tempo dalli suddetti Fratelli. E perchè sieno avvisati con ogni attenzione, e tutti ripartitamente si esercitino in si bella opera, li terrà descritti in un libro, quale avrà appresso di se.

### CAPITOLO XXX.

### Del Proveditore de' Morti.

Subito che giungerà l'avviso della morte di qualche Snostro Fratello, il Proveditore de'Morti si porterà a visitarlo, con far preparare quel funerale, che solo conviene a poveri di questa Regola: Farà vestire il cadavere del nostro proprio Sacco, e Cappuccio in testa, che ricuopra tutta la fronte, senza il collare di fuori del Sacco, eccettuato il collare ecclesiastico, scalzo affato, starà sopra di una bassa tavola ricoperta disenzuolo bianco, farà legare le mani, e piedi di fettuccia di filo bianco, sopra del petto vi sarà un Crocefisso, e per l'associazione osserverà in tutto il Capitolo seguente.

Dopo si porterà colla copia della nostra Regola da quel Signor Curato, per conferire il modo di tal funzione, concertar l'ora per l'intimo, e poi manderà l'avviso alli Fratelli; e tutto questo s' intenda quando anderanno vestiti del nostro Sacco, e portati dalla nostra Compagnia, ma se volessero

essere portati senza il nostro Sacco, in tal caso, la Compagnia non anderà, a riserva degli Ecclesiastici, li cadaveri de'quali, siccome ordina il Rituale Romano, si devono esporre cogli abiti sagri, e questi si porteranno sempre nel nostro cataletto.

Terrà il medesimo nella sua proveditoria un libro per notare quelli, che sono defonti, e dove saranno seppelliti, ed un altro in cui si registreranno tutti gli Anniversari, e Messe, che si celebraranno per i nostri defonti. Appresso di se avrà ancora un rincontro del cemeterio. Ad esso spetterà mandar l'avviso per fare l'Esequie nel primo giorno non impedito.

### CAPITOLO XXXI.

Del modo di associare, e di esporre i Cadaveri de' Fratelli.

Ovendo ognuno di noi o presto, o tardi lascia-Dre in abbandono al mondo queste spoglie mortali, ed essendo opera assai grata a Dio il seppellire li Defonti, come ce lo dimostrò in Tobia, ognuno si sforzi per quanto può di associare li cadaveri

de' nostri Fra-telli alla sepoltura.

Adunati che saranno li Fratelli, e vestiti col Sacco, e scalzi con Zandali si leggerà il presente Capitolo; e poi dal Fr. Proveditore de' Morti si deputeranno quattro Fratelli per portare, ed altri quattro per dare la muta, e li Fratelli Sagrestani per portare le torce, quando però vi sia abbondante numero di Fratelli, giacchè in caso contrario se ne

destineranno otto solamente, cioè quattro per portare, e quattro per dare la muta, i quali serviran-no anche per le torce. Giunta l' ora di partire, precederanno alla Santissima Croce, che sarà portata dal Fr. Maestro de' Novizi, il Fr. Regolatore con il Fr. Archivista, seguiranno a due a due gli altri Fratelli, ed in ultimo sarà il P. Priore con il campanello per suonarlo, quando occorrerà di fermarsi se cammineranno, e camminare se saranno fermi, e poi la Bara con sua coltre e coscino di canevaccio bianco, nelle testate della quale vi saran-no le Teste di Morto, e Stemma dell' Archiconfraternita dipinte, o stampate in tela. Si deve avvertire però, che nè meno in questa sarà mai lecito di far vedere ornamento di oro, o argento, non convenendo a Poveri se non che il far spiccare nella loro povertà una somma pulizia. S' incammineranno dunque alla Chiesa Parrocchiale, e nell'accesso, a recesso osserveranno quanto si prescrive al Capitolo delle Processioni. Il Fr. Proveditore de' Morti precederà in abito nero nella detta Chiesa Parrocchiale per dare avviso al Signor Curato, ed ivi si tratterrà sino che la Compagnia si partirà, e poi si porterà alla casa del Defonto, per consegnare le torce alli Fratelli destinati, e preudere le candelette per quanti Fratelli saranno intervenuti,

Giuntala Compagnia in Chiesa Parocchiale si' inginocchieranno al cenno del Prioretutti in un tempo, all'altro cenno si prosteranno colla faccia in terra, ed ivi adoreranno il Santissimo Sagramento, al terzosi leveranno colla vita restando in ginocchio, e così staranno per aspettare alla stessa maniera il

cenno per partire, il che fatto con buon ordine, s' invieranno a prendere il Cadavere, ed essendo arrivati alla di lui casa, da quella stessa parte si fermeranno tutti, aspettando ivi con religiosa modestia, ed esemplarità. Subito fermata la Compagnia, il Fr. Visitatore d' Infermi si porterà alla Bara, ed ivi si fermerà per dare ajuto alli Fratelli destinati a scalare: Li detti Fratelli all'arrivo della casa del morto, si tratterranno alla porta di strada per aspettare il Signor Curato, col quale unitamente arrivati nella stanza del cadavere, tutti s' inginocchieranno, e dopo l' Orazione si leveranno da terra, e prenderanno il Defonto involto in un lenzuolo, e li Sagrestani con gli altri le torce, e scalato che sarà, lo poseranno nella detta Bara.

Si porterà qualunque cadavere de' Fratelli sempre di giorno, e con sole quattro torce, quali anderanno dall' una e l'altra parte della Bara: Li Fratelli per dare la muta a chi porta, due n' anderanno avanti la Bara, a quella stessa misura delle spallate, e gli altri due appresso la medesima, portando in mezzo il Fr. Visitatore d' Infermi, il quale con un piccolo campanello ordinerà la muta a chi porta il Cataletto. Se a portare il Cataletto, e le torce saranno soli otto, e non dodici, come comunemente suol accadere, allora quei che dovranno dare la muta porteranno ancora le torce, ed anderanno a spalla di quei, che portano il Cataletto, occupando il luogo de' Sagrestani. Nell' incamminarsi alla Chiesa, salmeggeranno col solito nostro canto, e non altrimenti. Nell' entrare la Chiesa, il Fr. Proveditore de' Morti stando sulla porta di essa al di dentro con un compagno, consegnerà la candeletta accesa a ciaschedun Fratello di mano in mano, che entrerà, e non in altro modo, o maniera sia lecito distribuire le candele, e ne più di una a ciaschedun Fratello, benchè il P. Priore. Entrati tutti a spalliera, e colla candela accesa in mano e tuti coperti nel volto, faranno la solita funzione del Rituale Romano, e dopo fatto il cenno dal P. Priore, tutti li Fratelli si leveranno in piedi per partire.

Se il Cadavere sarà portato nella nostra Chiesa per ivi dargli sepoltura, sempre si esporrà benchè fosse povero, e quando si esporrà altrove, ed in qualsivoglia Chiesa, avendo il nostro Sacco, non si farà paratura di lutto, e se gli dovranno accendere solo due Ceri, e non più, cioè uno a capo e l' altro a piedi, lasciando la piena libertà agli eredi di porvi altra cera intorno smorzata; ed il simile si' praticherà, esponendosi nella nostra Chiesa, , dove neppure sarà permesso il letto funebre, o altra distinzione di pompa a qualunque sia persona. Ed affinchè il tutto cammini colla maggior quiete, e possibile regolamento, e mai sia che possa nascere inquietudine fra li Signori Curati, e li parenti, o eredi de' nostri Fratelli defonti circa li loro diritti, ed anche quelli delle Chiese seppellienti ; perciò espressamente significhiamo, che nell' esposizione, ed associazione di detti cadaveri, non intendiamo pregiudicare alla disposizione dello Sattuto del clero Romano, che pro tempore esisterà.

Commandiamo oltre di ciò, che si associeranno, alla Sepoltura li nostri Fratelli quando saranno portati dalla nostra Compagnia solamente, e non insieme con altre, perchè altrimenti non si potriazosservare il nostro santo sileuzio, e purchè vadino non di altro Sacco vestiti, che del nostro.

## CAPITOLO XXXII. Dell' Essequie ed Anniversarj.

Anto, e lodevol pensiere è il pregare Iddio per le Anime de' Fedeli desonti, acciocche perdoni loro i peccati commessi, e più presto liberate da quelle pene, possino salire in Gielo: sieno adunque li Fratelli fra loro unitamente amorosi, e pietosi in suffragare i desonti Fratelli con ricordarsi, di loro ogni giorno, e più che sia possibile, appalicando in loro soccorso la santa Messa;, che udiranno, l'Orazione con altre opere sodisfattorie, che faranno, le quali da viventi solamente si possono fare per libe-

rarle da quelle pene...

Ogni anno vogliamo, che sii faccino dalla nostra Compagnia due anniversari il primo per tutti li nostri Fratelli, e sarà in una mattina dell' Ottavario de Morti; il secondo dopo Pasqua di Resurrezione, e sarà per li nostri Benefattori, ed in dette mattine si reciterà l'Uffizio intero de' Morti. Ogni qualvolta, che si faranno l'esequie, servirà di memoria ad ogni Fratello, perchè si ricordi, non esser altro che polvere, ombra, e fumo, starà una tela di Canavaccio nero distesa sopra la nuda terra, in mezzo la quale sarà dipinta una Croce bianca; a capo, e piedi un Candeliere con candele di cera bianca, quali staranuo accese in tempo dell' Uffizio e Messa cantata unitamente alle sei dell'

Altare; Finita la Messa il Fr. Proveditore de' Morti, portando la Croce in mezzo a due Fratelli Sagrestani con Candelieri e candele accese si fermerà al capo del Segno tumulante, è tutti gli altri Fratelli circonderanno il medesimo Segno con candeletta, accesa in mano non più grossa di mezza oncia, seppure non venisse altrimenti disposto dagli Eredi de' Defonti, e così faranno la solita assoluzione, cantandosi il Libera me Domine a Coro alternativamente, intuonandosi sempre dal Corista, che si troverà da quella parte, che toccherà. Di poi finito s' incammineranno verso la Sacrestia cantando il Salmo De profiindis per tutti ili Defonti.

Quando l'esequie si faranno in Chiesa o per esservi presente il Cadavere, o perchè così dispongono i Superiori, allora, finita la Messa scenderanno il Fratelli dal Coro superiore, ed usciranno dalla Sagrestia a due a due coperti nel volto, e scalzi coi Zandali, seppure, per la scarsezza di popolo in Chiesa non fosse permesso dal! Priore di andar calzati, e con tutta modestia e divozione s' incamminelianno lateralmente dall'una, e l'altra parte dove starala Bara, o il Segno tumulante, precedendo la Croce, come sopra, che si fermerà al capo del Defonto, o del Segno, esi farall' Assoluzione prescritta dal Rituale Romano, e si diranno le altre Preci già indicate.

Avutasi la notizia della morte di qualche nostro Eratello, gli si faranno l' Esequie la prima mattina non impedita da'Uffizio di Rito doppio di prima e seconda classe nella maniera già detta Ed ai: Fratelli esposti in nostra Chiesa oltre l' Esequie

F.

fatte ai medesimi la mattina della tumulazione, si ripeteranno un altra mattina parimenti non impedita come sopra, e questo acciò tutti godano eguali suffragi.

Quando alcuno de' Fratelli sarà passato all' altra vita, ognuno procurerà di fargli quel suffraggio, che la sua carità gli suggerirà, ricordandosi, che quello farà ad altri, sarà fatto a se medesimo.

Ogni prima Domenica del mese, e se questa sarà impedita, in altra Festa ad arbitrio del P. Priore, si reciterà in Coro un Notturno, e le Laudi de'

Morti per i Fratelli, e Benefattori defonti.

E perchè li suddetti sufraggi apparischino adempiti, e diligentemente con puntualità osservati, ordiniamo che dal Proveditore de' Morti si ritenga un libro, nel quale si scriveranno tutte le Messe cantate tanto in occasione delli anniversari, che per morte di qualche nostro Fratello. Tutto ciò però s' intenda di fare per motivo di sola divozione, e non per peso, o obbligo di sorte alcuna.

### CAPITOLO XXXIII.

## Delle Pene.

Perche il timore dalla pena suole alle volte Tritirare gli Uomini dal male, ed indurli al bene dove non opera l'amor della carità; per provedere adunque alli disordini, che potriano nascere nell' Archiconfraternita per causa di qualche Fratello, che istigato dall' Inimico, e contro la forma della nostra Regola mancasse in essa, e massime nell' ubbidienza, umiltà, silenzio, espovertà, perciò abbiammo costituite le pene infrascritte, cioè:

Chi subornerà alcuno, e farà sussuro, o partito, sia privo della voce attiva, e passiva, se sarà del numero delli Bratelli Oblati: E se sarà delli Soprapumerari, non gli sia permesso passare all' Oblazione, ed in suo luogo passi quello, che viene appresso a lui osservandosi in ciò quanto è stato stabilito al capitolo III.

E se qualcuno commettesse tal mancamento la seconda volta, sia raso , ed una volta che sarà raso non gli sia permesso di poter ritornare nell'Archiconfraternita, se prima non saràiricevoto nel Consiglio segreto con aver avuto in suo favore la pluralità de voti .. e poi susseguentemente in Consiglio generale, ed ammesso in ambedue li Consigli, torni all' ultimo luogo, benchè fosse Eratello ,, che avesse già fatta la sua Oblazione, e che anche si trovasse deputato a qualche caricain giapo della rasazione, mentre questo fale per eser di nitovo ammesso per Eratello dovrà dare al Fr. Segretario il suo Memoriale, che lo leggerà nel Consiglio segreto, e generale, acciocché corra la Bussola in ambedue li Consigli, ed ammesso che sarà con la pluralità de voti, farà di nuovo il suo ingresso nella compagnia, e respettivamente l'Oblazione, quando alla medesima sarà abilitato dal Consiglio segreto, e generale.

Chi supplicasse, o facesse supplicare per diminuire, moderare, ampliare, o riformaté in qualsivoglia modo la presente Regola, o intendesse alterare il nostro Abito, anche in minima; parte ben-

chè sotto nome di zelo, di carità, e di avanzamento al Lungo Pio, sia raso come sopra.

Chi facesse suppliche per confermare il Priore, o altri del Consiglio segreto, sia raso come sopra-

Chi non ubbidisse al P. Priore , non osservasse l'umilià e sosse causa, che l'Archiconfraternita non conservasse la povertà, sia punito a proporzione dell'errore, secondo la prudenza del P. Priore, e Consiglio segreto.

Chi essendo vestito del sacco parlasse senza ubbidienza, e non osservasse il silenzio prescritto dalle Regole, la prima volta, si corregga, la seconda se gli darà la penitenza, e la terza si raderà come

sopra.

Chi, senza un preventivo ordine del Superio-1e, volesse far cose, che non fossero di suo ufficio, e s' ingerisse in qualsivoglia affare, che a lui non appartenesse, anche con motivo giusto, e necessario, e sotto nome di zelo, e vantaggio dell' Archiconfraternita.

Chi perdesse il rispetto al Superiore, o agli altri Ussiziali, sia punito a proporzione del manca-mento ad arbitrio del Consiglio segreto.

Chi si servisse, prestasse e in altro modo donasse il proprio Sacco, o sia Abito, che usa la nostra Archiconfraternita nelle di lei sacre Funzioni per battersi a sangue, o per altre funzioni pubbliche, sia raso come sopra.

Chi percotesse alcuno nell' Oratorio, o impedisse li nostri ordini, o radesse, o lacerasse alcuna

cosa dal P. Priore ordinata.

Chi rispondesse con arroganza, e rivelasse alcuna cosa che si è risoluta ne' Consigli tanto sgreti, che generali, sia raso come sopra.

inalmente chiunque commettesse altro errore, sia punito con pena proporzionata all' er-

e, riservando ciò all' autorità del P. Priore e Consiglio segreto, perchè il Priore potrà correggere solamente i Fratelli, e penitenziarli, e sospenderli dall' uso del nostro santo abito e riabilitarli, e reintegrarli da se solo dalla sospensione: ma non mai cancellarli, nè raderli, senza l'intelligenza, e consenso del Consiglio segreto e perciò proponendosi dal P. Priore la rasazione di qualche Fratello, si correrà la Bussola in detto Consiglio segreto solamente, ed essendovi la pluralità de' voti, s' intenda raso, e cancellato dalla nostra Archiconfraternita.

Quelli, ehe saranno rimessi dal P. Priore dopo la sospensione, ritorneranno al luogo di anzianità, o sieno Fratelli Oblati, o Soprannumerari, o Novizi. Si avverte però, che se prima della sospensione erano deputati a qualche carica, ancorchè fossero del Consiglio segreto, eolla reintegrazione dell' uso del nostro Sacco, non s' intendino mai reintegrati nella carica, che esercitavano, ma bensì rimanghino di quella privi in pena del mancamento commesso.

Essendo alcuno cancellato dalla nostra Archiconfraternita perda l'Abito e la cassetta; il frutto delle quali si applicherà in sovvenimento de Poveri.

Ed acciocche li presenti ordini non sieno negletti, e posti in oblivione, ma conservati a memo. ria da tutti, e ciaschedun Fratello; perciò ognuno ne dovrà avere una copia, ed in oltre questo Capitolo si leggerà nel Consiglio generale di ogni mese.

### CAPITOLO XXXIV.

### Del modo di visitare le sette Chiese.

Essendo lodevol costume delle Compagnie più Chiese, anche la nostra Archiconfraternita, che si esercita in continue opere di pietà, e di penitenza

può praticare sì santa divozione.

Nel solito Consiglio segreto del mese, da tenersi avanti le feste di Pasqua di Ressurezione, si determinerà la giornata per la visita sudetta, e se ne affigerà nel Vestiario la notizia. Nel detto Consiglio si deputaranno due, o quattro Fratelli Proveditori, li quali assieme col nostro Fratello Archivista, al quale si darà in ajuto un nostro Fr. Sacerdote, averanno la cura di provedere ciò, che farà di bisogno a tale effetto, e il comodo di Carrozza per qualche Fratello gli sopraginngesse qualche incomodo nel viaggio, mentre chi non averà forze sufficienti sì asterrà di venire, potendole poi fare per sua divozione in altro tempo. Quelli Fratelli, che vorranno venire dovranno farsi scrivere dal Fratello Archivista, o compagno, o dalli eletti Provveditori in tempo congruo per preparare la scarza, e povera provisione, e potranno dare qualche elemosina a loro arbitrio.

Visitatasi per tanto la Basilica di S. Pietro nel giorno avanti senza sacco , e a libertà di ciascheduno, la mattina susseguente radunati che saranno li nostri Fratelli nell' Oratorio, e vestiti di Sacco;, e scalzi con Zandali o senza, secondo detterà loro il fervore e la devozione, recitato il solito Itinerario, con la sola nostra Croce inalberata, che si porterà vicendevolmente da Fratelli da deputarsi dal Fratello Regolatore, si partirà per il santo Viaggio assai di buon ora ad arbitrio del Padre Priore. Anderanno con modestia, e con il cappuccio calato, quale però il P. Priore farà alzare nelli luoghi de strade disabitate, e a tal esfetto, e per ogni altro che possa occorrere detto P. Priore porterà il campanello, e il Fratello Archivista o compagno seguiterà, la Compagnia senza Sacco.

Per la strada di S. Paolo reciteranno a coro due terze parti del santissimo Rosario, e di poi il Matutino, e Laudi dell' Uffizio della Santissima Vergine. Giunti al Prato si reciterà il Salmo De profundis in suffraggio delle Anime del Defonti ivi seppelliti: arrivati alla detta Basilica si porranno in ordine di Processione, e giunti all' Altare del Santissimo Sagramenta si prostrerauno con la faccia per terra, come vine ordinato dal nostro Statuto al Cap. XV., nel vitarsi poi gli altri Altari resterauno inginocchio senza prostrarsi, aspettando solo il cenno del P. Priore per partire, e lo stesso si pra-

ticherà nella visita delle altre Basiliche.

Per la strada di S. Sebastiano saliti nel piano reciteranno le Ore dell' Offizio della Beatissima Vergine, e di poi le Litanie de' Santi. Visitata la detta Basilica, e proseguendo li viaggio, ciascheduno con silenzio, e modestia dirà la corona di nostro Signere, e arrivati a Domine quo vadis, si recitera a coro la terza parte del Roserio, con li-

tanie della Beatissima Vergine.

Arrivatipoi al luogo destinato per la fermata, e riposo, che sarà in qualche Chiesa ad arbitrio del Padre Priore, a qual' effetto si sarà richiesta per carità la licenza ai Superiori di detta Chiesa da un Fr da destinarsi dal P. Priore, entrati cire wi sarauno li nostri Fratelli, si chiuderanno le porte, acciò stiano senza disturbo, e solo attenti alla santa divozione, ivi vi sarà il nostro solito Confessore per confessare li Fratelli, ed essendo questi in buon numero, che si richieda altro Confessore, potrà il P. Priore deputarlo; vi si celebreranno due, o tre Messe, una dal nostro Confessore, o Compagno, e l'altra dal Fratello deputato in ajuto del Fr. Archivista, acciò possino fare con tutto comodo la Santa Comunione per acquistare le molte Indulgenze concesse in sì santo Viaggio.

Il Fratello Archivista porterà dal mostro Oravorio la cera, e li Paramenti sagri per servizio delle Messe, e le Particole da consagrare. Fra tanto li Fratelli deputati prepareranno la refezione, che sarà povera, e semplice per dare un poco di ristoro

all' incomodo, e patimento del viaggio.

Sarà nel Refettorio la Tavola nuda, con un Teschio di Morto a capo, e al luogo destinato per ciaschedun Fratello, vi sarà preparata la sua refezione con santa semplicità, consistente in due ova, frutta, formaggio, e poca carne salata, proibendo

espressamente qualunque altra cosa. Li Fratelli Deputati, e l' Archivista, con il suo Compagno, ed il solo Fattore interveranno per assistere a quello farà di bisogno, e per servire alla Mensa, nè sia lecito introdurre altre persone, ancorchè sieno nostri Fratelli mentre cagionarebbero disturbo, e confusione, e distoglierebbero li Fratelli dal silenzio, e ritiramento, e richiedendosi numero maggiore per servire, il P. Priore deputi de' Fratelli con il Sacco di quelli, che visitano le chiese, quali poi si ristoreranno alla seconda Mensa.

Rese dipoi le grazie dopo la Santa Somunione, e dato il segno per la refezione, si porteranno li nostri Fratelli al luogo destinato, e fattasi la benedizione della Tavola dal P. Priore, si porranno a mangiare colla pace del Signore; in questo mentre si leggerà da qualche Fratello deputato un Libro

spirituale.

Finito di mangiare, e fatto il solito ringramento, si dispenserà dal P. Priore il silenzio per lo spazio di un' ora, nel qual tempo si ricrearanno li buoni Fratelli con discorsi santi, e devoti, dipoi si anderà in chiesa a recitare un Notturno, con le Laudi dell' Uffizio de' Morti per li nostri Fratelli defonti, e si leggerà qualche libro devoto; o si farà un sermone ad arbitrio del P. Priore.

Ciò terminato, nell'andare a S. Giovanni si reciterà a coro il Vespero, e la Compieta dell' Uffizio della Madonna. Visitatà la detta Basilira sarà in arbitrio del Priore, o di chi ne supplisce le veci, quando l'ora lo permetta, di andare alla scala Santa, quale o si visiterà senza salire, ovvero

si salirà. Si canterà poi a coro lo Stabat Mater nell' andare a Santa Croce. Visitata detta Basilica, per la strada di San Lorenzo si dirà l'Uffizio de'Morti iutiero, con li tre Notturni e Laudi per le anime de' defonti. Dopo la visita di S. Lorenzo si finirà l'Uffizio suddetto, quando non fosse ancora terminato, e poi si canteranno le litanie della Madonna. Nello scoprirsi la Basilica di Santa Maria maggiore tutti s' inginocchieranno, e saluteranno la Beatissima Vergine nostra Madre, con intuonare l'Inno Ave Maris Stella, quale proseguiranno sino alla Chiesa.

Nell' entrare in detta Chiesa il Fratello Archivista darà due Torce accese a due Fratelli Sagrestani, che porranno in mezzo la nostra Croce, e in questa maniera si anderà fino al nostro Oratorio. Visitata S. Maria maggiore, a piè delle scale dalli Fratelli Coristi s'intuonerà il Te Deum in rendimento di grazie con il solito nostro canto, adagio, e con pausa, e ad ogni versetto risponderanno li nostri Fratelli parimente con il nostro canto-Lodato sempre sia il Santissimo Cuore di Gesù, e di Maria, quale dovrà durare per fino si giunge al nostro Oratorio, dove arrivati si farà la solita lavapda de' piedi, come prescrive il nostro Cerimoniale.

Fr. JO. ANTONIUS Tit. Sancti Martini in Montibus S.R. E. Presbyter Card. GUADAGNI Sanetissimi D. N. P. Vicarius Generalis eto.

CUperiora Statuta, Ordinationes, et Constitutio-Ones Venerabilis Archiconfraternitatis Sanctissimi "Cordis Christi erectae in Venerabili Ecclesia Sancti Theodori de Urbe in triginta tribus antecedentibus Capitulis comprehensa, omnia, et singula in eis contenta revisa, et recognita, cum non obstent sacris Canonibus, et Concilii Tridentini Decretis, in omnibus, et per omnia Auctoritate nostra Ordinaria approbamus, et confirmamus, ipsamque Archiconfraternitatem, quatenus opus sit, etiam de novo erigimus, et confirmamus, illiusque Statutis perpetuae sirmitatis robur adjicimus, et juxta eorum formam, et tenorem inviolabiliter observari volumus, et mandamus, reservato tamen Nobis Jure, ipsa Statuta, quatenus in Domino expedire judicabimus in melius mutandi, reformandi, ampliandi etc. juxta Constitutionem fel. rec. Clementis PP. VIII; quae incipit: Quaecumque: latae die septima Septembris 1604., quam adamussim in omnibus suis partibus servari decernimus ita ut praedicta Archiconfraternitas perpetuis futuris temporibus Visitationi, ac Jurisdictioni nostrae Ordinariae, et Successorum Nostrorum ad praescriptum Sacrorum Canonum, Sacri Concilii Tridentini, Gonstitutionum Apostoli9 2

carum, et Sacrarum Congregationum Decretorum omn no subjaceat.

In quorum etc.

Datum Romae ex Aedibus nostris hac die 21. Martii 1732.

F. J. A. Cardinalis Vicarius.

Nicolaus Antonius Canonic. Cuggiò Secret.
Visa superiori additione ad Cap. Decimum septimum, et integro tenore Capituli Trigesimi quarti recenter additi, omnia in eis contenta approbamus, et confirmamus, et ab omnibus Sodalibus Ven. Archiconfraternitatis Sanctissimi Cordis Jesu inviolabiliter servari volumus, et mandamus, quibuscumque iu contrarium non obstantibus.

Datum ex Aedibus nostris IV. Idus Sept. 1743.

F. J. A. Cardinalis Vicarius.

## INDICE DE CAPITOL1



| * 4        | Proemio. a carte 10                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cap. I.    | Degli obblighi in generale de'<br>nostri Fratelli.                |
|            | nostri Fratelli.                                                  |
| Cap. II.   | Delle qualità, e requisiti che si<br>ricercano in quelle Persone, |
|            | che devono essere ammesse                                         |
|            | nella nostra Archiconfrater-                                      |
|            | nita.                                                             |
| Cap. III.  | Del numero de' Fratelli , e del                                   |
|            | modo di riceverli.                                                |
| Cap. IV.   | Dall' Abito della nostra Archi-                                   |
|            | confraternita.                                                    |
| Cap. V.    | confraternita. 19 Degli Uffiziali del Coro. 21                    |
| Cap. V.    | Dell' Oratorio, Vestiario, e Ce-                                  |
| 4          | meterio.                                                          |
| Cap. VII.  | meterio.  Dell' Orazione, e Divini Uf- fizj.                      |
| - ·        | fizj. 2/                                                          |
| Cap. VIII. | Delle Feste della nostra Archi-                                   |
| Sup III    | confraternita. 28                                                 |
| Cap. IX.   | Della Disciplina, e Digiuno. 30                                   |
| Cap. X.    |                                                                   |
| Cap. XI.   | Del Silenzio. 31  Della Povertà. 32                               |
| Cap. XII.  | Del modo di questuare per Ro-                                     |
|            | ma 3                                                              |

| 94           |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cap. XIII:   | Della distribuzione delle ele-                                                        |
| Cap. XIV.    | mosine. 38: Del servire gl' Infermi nello Spedale di S. Maria della Consolazione. 40: |
| Capa XV.     | Delle Processioni. 42.                                                                |
| Cap. XVI     | Delli Deputati ali governo dell'                                                      |
| Cap. AVI.    | Archiconfraternita. 45%                                                               |
| Cap. XVIL    | Dell' elezione del Priore, ed al-                                                     |
| Опр. 25.714. |                                                                                       |
|              | tri Uffiziali del Consiglio se-                                                       |
| Cap. XVIII.  | greto. 47                                                                             |
| Cap. Addit.  | Del Consiglio segreto, e generale. 59.                                                |
| Cap. XIX.    | Del Priore. 64                                                                        |
| Cap. XX.     |                                                                                       |
| Cap. XXI     | Dell' Assistente. 65. Del Segretario. 66                                              |
| Cap. XXII.   | Del Regolatore. 67                                                                    |
| Cap. XXIII.  | Dell' Elemosiniere. 69                                                                |
| Cap. XXIV.   |                                                                                       |
| Cap. XXV.    | Del Paciere. 70 Del Maestro de'nuovi Fratelli. ivi                                    |
| Cap. XXVI.   |                                                                                       |
| Cap. XXVII.  | TO 1 O4 11                                                                            |
| Cap. XXVIII. | Dell' Archivista, ed Archivio. 73                                                     |
| Cap. XXIX.   | Del Proveditore dello Spedale. 74                                                     |
| Cap. XXX.    | Del Proveditore Morti. 75                                                             |
| Cap. XXXI.   | Del modo di associare, e di es-                                                       |
| oup.         | porre i Cadaveri de'Fratelli. 76                                                      |
| Cap. XXXII.  | Dell'Esequie, ed Anniversarj. 80                                                      |
| Cap. XXXIII. | Delle Pene. 82                                                                        |
| Cap. XXXIV.  | Del modo di visitare le sette                                                         |
|              | Chiese. 86                                                                            |
|              |                                                                                       |

## REIMPRIMATUR

F. D. Buttaoni O. P. S. P. A. Mag.
REIMPRIMATUR

Joseph Canali Patr. Constantinop. Vicesg.

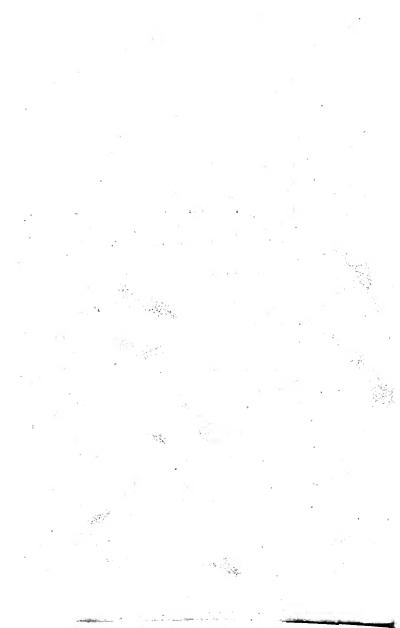

## **APPENDICE**

ALLA REGOLA DELLA V. ARCHICONFRATERNITA

## DEL SSMO CUORE DI GESÙ

Allorche nel di 31 Marzo 1732. la Ch: Me: del Card. Gio: Antonio Guadagni Vicario di Roma approvò la regola, che la nostra Archiconfraternita si proponeva di esattamente osservare, riservò a Se stesso ed ai Cardinali Vicarj suoi successori in futuro il diritto di cambiarne in meglio, di riformarne, e di ampliarne le prescrizioni, qualora si fosse giudicato espediente, secondo che stabilisce la costituzione della Sa: Me: di Clemente VIII. che incomincia Quaecumque de' 7. Settembre 1604: E la regola stessa al Capitolo XVIII. determina il metodo da tenersi immancabilmente per procedere a tali riforme, cambiamenti, ed ampliazioni, quello cioè di farne precedere le risoluzioni di tre consigli segreti, e poscia di un consiglio generale, con la concorrenza almeno di due terzi de voti.

Per siffatta riserva, e con le discipline volute dal sovraenunciato capitolo essendo avvenute alcune variazioni, che la sperienza, ed il miglior andamento del luogo pio hanno rendute indispensabili; ed approvate queste in modo speciale dall' Emo Vicario, si aggiungono ora in questa appendice, affinchè siano osservate, dovendo avere la medesima forza e vigore che hanno le nostre costituzioni, siccome ordina la regola nell'indicato capitolo; avvertendosi fin da ora, che alloraquando si farà una nuova edizione della regola, dovranno inserirsi ne' rispettivi capitoli.

### CAPITOLO II.

Della qualità e requisiti che si ricercano in quelle persone, che devono essere ammesse nella nostra Archiconfraternita.

1. Come è ordinato che coloro, i quali aspirano a divenire nostri fratelli abbiano l'età di venticinque anni compiti, lasciando però in arbitrio del P. Priore a poter dispensare sopra detta età, quando il soggetto faccia sperare un'ottima edificazione; così si prescrive, che la età del postulante non debba oltrepassare quella degli anni cinquantacinque, meno qualche singolarissimo caso, in cui si credesse dar dispensa, la quale però non potrà darsi che dal consiglio segreto per mezzo della pluralità de voti, e prima di farsi le pubblicazioni, dopo le quali si debba nuovamente correre il bussolo, conforme il solito, per l'ammissione (Decreto dell' Emo Vicario del 6 Aprile 1797.)

### CAPITOLO XVII.

Dell' elezione del Priore ed altri Officiali del Consiglio segreto.

1. Per dare al Fr. Archivista il congruo tempo a compilare lo stato economico con un distinto ragguaglio di tuttociò che si è eseguito nell' anno Priorale, tanto rispetto all' introito ed elemosine, quanto circa ai crediti e debiti, ed all' amministrazione della chiesa di S. Teodoro, si stabilisce, che l'adunanza del consiglio segreto e generale per la elezione del nuovo P. Priore e degli altri uffiziali, invece della Domenica immediata alla festa del Santissimo Cuore di Gesù si faccia nella Domenica dopo l'ottava della festa medesima, ossia nella Domenica IV. dopo la Pentecoste (Decreto dell' Emo Vicario del di 19 Aprile 1793.)

2. Per mantenere l'eguaglianza del numero de' voti nella ballottazione de'soggetti, che nel consiglio. segreto sono nominati per formare la Terna da proporsi al consiglio generale per la elezione del nuovo-P. Priore, si stabilisce che nel caso in cui qualcuno de' componenti il consiglio segreto debba astenersi dal votare, perchè nominato, o per altra qualsivoglia causa, in tal circostanza il P. Priore che presiede al consiglio, o in mancanza di questo, il più degno nel consiglio medesimo, supplisca al difetto di quello che non vota col dare esso due voti (Decreto dell' Emo

Vicario del 4 Luglio 1812.)

3. Se nella terna formata dal consiglio segreto risulterà nel consiglio generale una parità di voti in due o anche in tutti e tre i soggetti proposti, si avrà eletto in Priore il più anziano di oblazione, e se questa non prevalesse in concorso di Fratelli ascritti nello stesso giorno fra gli oblati, si ricorrerà alla sorte del bussolo, come dispone la regola circa le nomine da farsi dal consiglio segreto (Decreto dell'Emo

Vicario del 6 Aprile 1797.)

4. Perchè nel nuovo consiglio segreto, che potrebbe trovarsi totalmente cambiato, vi sia sempre un' officiale informato degli affari trattati e forse non ultimati nel precedente anno Priorale, onde istruirne gli altri pel migliore andamento dell'Archiconfraternita, si prescrive che il Priore, il quale esce di carica debba assumere l'officio di Assistente nell'anno successivo: Che se ciò non potesse avvenire, o per ostacolo di affinità col nuovo Priore, o perchè abbia ragionevoli motivi di rinunciare, o per circostanza di morte, o per altro qualsivoglia motivo, in tali casi dovrà coprire il posto di Assistente quello degli officiali dell' anno antecedente, che secondo l'ordine delle cariche vengono descritti nel Cap. XVI. della Regola, e nel quale non concorra alcun impedimento. Per tale effetto invece di estrarre dal bussolo gli undici fratelli per occupare le cariche del consiglio segreto, se ne dovranno estrarre dieci solamente, ed altri cinque da surrogarsi in luogo delli quattro stabiliti nella regola al Cap. XVII. (Decreto dell'Emo Vicario del 6 Aprile 1797.)

# SOMMARIO DELLE INDULGENZE

CONCEDUTE DAI SOMMI PONTEFICI

ALLA VEN. ARCHICONFRATERNITA

#### DEL SSMO CUORE DI GESU IN ROMA

ED ALLE ALTRE CONFRATERNITE ERETTE E DA ERIGERSI
PURCUÈ SIANO

ALLA MEDESIMA CANONICAMENTE AGGREGATE

### INDULGENZE PLENARIE

PEI SOLI CONFRATELLI

I. Nel giorno della vestizione, premessa la confessione e comunione nel giorno medesimo, o nell'oratorio dell' Archiconfraternita, o dove si potrà.

II. In articolo di morte.

III. Nel giorno, che si celebra la Festa del SSiño Cuore di Gesù, premesse le suddette disposizioni.

IV. In quello di S. Giacinta Mariscotti protet-

trice dell' Archiconfraternita.

V. Nell'altro di S.Ranieri altro protettore, stabilito nella prima Domenica di Luglio di ciascun anno.

VI. Nel di primo Novembre, festa di tutti i

Santi.

VII. Nella festa della Immacolata Concezione di Maria Santissima.

VIII. Una volta il mese ad elezione di quei Confratelli, che si portano a questuare per la Città. IX. Nella prima Domenica di ogni mese a ciascun Fratello, che si comunicherà nell' oratorio dell' Archiconfraternita.

X. In un giorno di ciascun mese ad elezione de' Confratelli, i quali visitino la Chiesa, o l' ora-

torio dell' Archiconfraternita.

XI. In un giorno dell'anno a scelta di quei Confratelli, che con pagella data loro dai superiori sono destinati a fare un' ora di orazione mentale, o vocale in qualunque Chiesa, od oratorio, ove si conservi il Santissimo Sagramento, o solennemente esposto, ovvero riposto nel Ciborio, allorchè con tale intenzione si confessino, e si comunichino.

#### INDULGENZE PARZIALI

CHE SI CONSEGUISCONO TOTIES QUOTIES DAI SOLI CONFRATELLI

XII. Di sette anni, ed altrettante quarantene ogni volta, che si va a questuare per le contrade della Città, e che si va a correggere i bestemmiatori.

XIII. Di sette anni, ed altrettante quarantene qualunque volta si ascolta la spiegazione del Vangelo, solita farsi nelle Domeniche in oratorio, e qualunque volta s'interviene all' esercizio della disciplina ne' Venerdì.

XIV. Di trecento giorni da acquistarsi nella visita de' Fratelli infermi tanto dal Fr. Visitatore, che dal Fr. infermo, recitandosi da ambedue tre Pater, Ave, e Gloria, e quando l'infermo non potesse recitarli con la bocca, lo faccia almeno col cuore.

XV. Di trecento giorni da acquistarsi da quei

Confratelli, che nel primo giovedì di ogni mese si portano all' Ospedale di S. Maria della Consolazione a

servire, ed a confortare quei poveri infermi.

XVI. Di sessanta giorni tutte le volte, che si accompagnerà il cadavere di un Fratello alla sepoltura, che si assisterà ai divini offici, o alla Messa nella Chiesa, Cappella, od oratorio, ed alle congregazioni segrete, e generali, che s'interverrà alle processioni ordinate dalla Regola, ovvero prescritte dall' Emo Vicario, e che si accompagnerà il Santissimo Sagramento o nelle processioni, o quando si porta agl'infermi per Viatico. Le quali indulgenze di sessanta giorni si conseguiranno ancora da quei Fratelli, che, impediti a poter intervenire all'indicate pie opere, reciteranno nelle ore, che queste si esercitano, l'orazione domenicale, e la salutazione angelica, come altresì tutte le volte, che reciteranno cinque Pater, ed Ave in suffragio di qualche Fratello defunto.

XVII. Parimenti di sessanta giorni qualunque volta i nostri fratelli esorteranno i peccatori a penitenza, o istruiranno gl'ignoranti nei divini precetti.

### INDULGENZE PER TUTTI I FEDELI

Indulgenza Plenaria da acquistarsi da chiunque confessato, e comunicato visiterà la nostra Chiesa nei seguenti giorni, cioè

XVIII. Nel dì 9 Novembre festa titolare della Chiesa.

XIX. Nel Venerdì immediato all'ottava del Cor-

pus Domini, in cui si celebra la Festa del Santissimo Cuore di Gesù.

XX. Nel dì 6 Febbrajo festa di S. Giacinta Ma-

riscotti.

XXI. Nella terza Domenica dopo la Pasqua di Resurrezione, nella quale ricorre l'anniversario della dedica della Chiesa.

Tutte le suddescritte indulgenze, sono applicabili in modo di suffragio alle anime del Purgatorio, e perpetue.

### Die 31 Januarii 1846

Sacra Congregatio Indulgentiis, Sacrisque Reliquiis præposita, Indulgentias in hoc Summario præfatæ Archisodalitatis cum originalibus Eidem Sacræ Congregationi exhibitis collatas, uti authenticas recognovit, proindeque idem Summarium Typis imprimi, ac publicari pesse permisit. In quorum fidem ec. Datum Romæ ex Secretaria Ejusdem Sacræ Congregationis Indulgentiarum.

# Gabriel Cardinalis Ferretti Præfectus

L. \* S.

A. Archip. Prinzivalli Substitutus

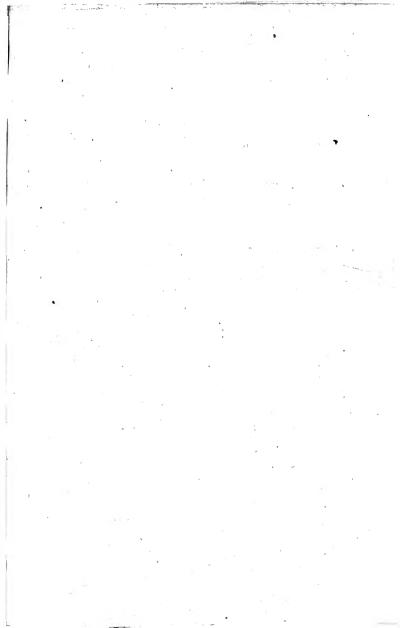



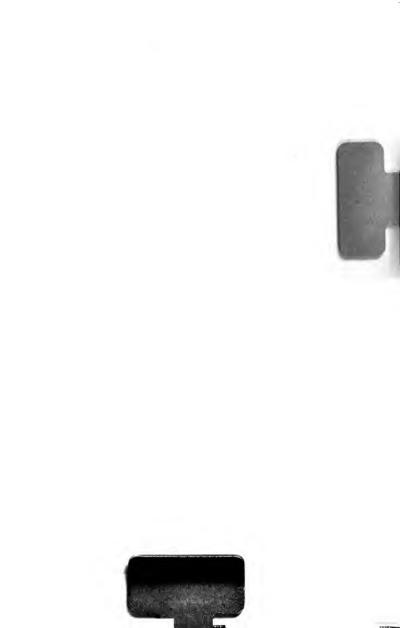

